



Acquirlate per 6 100-1/31 X1.1936 XV. Pel Farmeciste Seo Biasioli, proveniente da une farmecia di Terre di Banano BIBL. R. ORTO BOTANICO PADOVA H.H.P



Toomico Servicio odanico Visale van Sont avan Comment acres M. DE L'Delones my we were wing ! a. a Calif who we is some support in water of one of the Cold in more mineral sell marining sugarandu Pour See mer story of my to ante concentare et Distre 11 e noine El mo censora Jeorging à Luvre Catalogé Juste dand in Austan man week in estermin Elsey. Dale Arami conssioner us he usterne bornied at some moved of

Codonico Branio Amico

Mi Ho tibi aning distinción men Cresifico Faram Catalogs Latanini promiss nors ques non more Jank verdium sed parspices wenters emer conceparar Mon equition ital fame as melyo sed upon primos conscripsi . Verum te una lasere non de budrunt em neget me ipse calere soles . Si que bom est Jic que que meum es d'ique male aduersum si quit preturmisser quel utrung de pluminum puto umandato el Dijuso is enim es un censoria vivgalam maito lefero Boranice Scies inverim mili in hac negotio werdine d'oppositione ofwill Scare hum notown wi for am passion istorum delej. Vale Brum can ssime ut die island Botanice & form more of

## A

- i. A conitum byctonum flore pallido, sine II. Matth. du:
  bito an dici possit Aconitum, qued pallidum fert florem esse
  secundum Matthioli, quem quantum duntanat, es nonum
  flores aureos producere socioat, extera nevo Aconiti genera
  jurquireos.
- 2. A corus uerus. addendum erat cuiusnam sit Acones we:

  nus, nam alies est Acores Theophrasti, alies Dioseondis
  secundum zentos Herbarios.
- 3. A geratum, seu l'upatovium Mes. forc lutes. Superflu: it, eum certum sit Eupatovium Mesue debere esse flore lutes, si quidem citrinis floribus tanturm, non alterius coloris describitur ab illo l'upatovium.
- 4. Agnus castres flore also denderatur; adevat ut au-
- 5. Alliana uulganis. nuella alia est vanior, nec nobilior.

- 6. Alvine maior, et minor. Ex ingenti Alvinum turba qui dedique est divinetur, quas intelligat Catalogograph?
- 7. Alther congener, seu Bora Thinensis. Eur inwidit glo:
  niam Ferrario nomen izaius reticenda, qui primiemnostro Orbi zlantam illam ortendit? Led forte non no:
  uit hominem.
- 8. Abyssum Dioseonidis columna. Quodnam est istud Abys:
  sum Dioseonidis Columna? an in Phytobassano, an mon:
  tanum alasssum Dioseonidis in maiori historia? sed ne ue:
  na utnunque gonendum erat in Catalogo, quuin umenque
  neperiatur in horto.
- 9. Amaranthi Marcelli. Lotius Alexandri Baslami, si glance aggellande sunt ab ijs, qui horto illas conquiriuenis.
- i o. Ammi unsgatius Fuchsij. quonem unsgatius, mullum enim alind Ammi proponit Fuchsius, imo genecinum hoe esse existimat.

- ii. A servi due species omisse sunt, quanem una Aservoi:

  des l'hini la salpino force est; Alvera uero Aservoides que:

  dans in montibus ramora folijs hirrutis aqued eundems

  Gsalpinum.
- is. Androscemen baccifenem, sue herba siciliana omissa.
- 13. Ammomum Plinij, seu solanum baccifenem lacerifo:
  lium Barchini. addendum erae nomen illies herbarij,
  qui censet planeam hane ene Amomeem Plinij, ne Tiro
  putaret cirra controverriam constave, illam ene legitima
  Plinij Amomeum. Seinde video in Linace C. Bauhinem
  vocare hane planeam solanum fruticorel bacciferum nom
  autem folijs laurinis, ut volveit catalogi author.
- i 4. A nagallis sepression mas flore feniceo 3 commodé omiti A nagallis femina flore ceruleo . 3 pocerat florem color; hie enim savis declaratus fuerat à Mathioli.
- is. A nagallis aquatico minor rotundo folio Perardi. hane nomendaturam in Evardo non repeno, sed Anagallis aquatica

aguatica notundo folio; quez Anagallis aquatica notundo folio non exenato a' C. Barch. in Math. worant.

- i 6. Inetered omissa est illa Anagallidis aquatica species; quam Ioan: Bauch. Anagallidem aquaticam angusti foliam nominar grequens, ut nosti in forsis l'atami: nis aliquando reperto, nobis presentibus à Searella nosto exera potam uulgo Saraceniseam.
- i7. Anagyvis fétils ménor non reserie in Rinace maiore?

  Anagyvin fetilson istius minoris correlatiuam.
- 18. Anthyllis leguminora Lobelij seu ovobus lanonicus seundus Clurij. Linax tamen dieit Ovobum lanoni: cum. 2. Clurij este Astragaloidem alteram herbanoz. Est.
- ig. Agios indica. Speratur.

40

2.0. A pocinem latifolium, sea Syriaum Clusij idem est eum Beidelosar Alpini vivenius positum inlineira 13, nel si per apocynum latifolium intelligit Apocynum folijs folijs hedere, quod est primum Marchioli. Addendum erat. primum; ad differentiam sertij Apocyni latifolij einsdem (lurij, quod Scamonij geneus est, nee rebnee: sendum erat Syriacum.

- 2 i. Avbor Jude flore albo. no de l'uganeis montibus ubi est, in hoveum descendit.
- 22 Argemone gazaneris flore, et folio non unica spe:
- 23. Artemina floré folio nanegato Marcelli primo qui: dem dum adhue recens enec, misa est aliquam nane: gationem in folijs presesence, sed adulta a' communis non differt.
- 29. A spalathers cretieus, sed in asperis mariamis steoring quoque naxitur; e'x Cesalpino.
- 25. A ster cerneues column omismes est, quem samen ni: di infirmet oculis hoc anno florencem in horco.

- 26. A stragalus saxatilis flore ample cameo semine vifo: lij americani. se vidine Rigotomus aneric in mon: tibus, sed in Lavia reliquit.
- 27. Aunieula munis glabra. eur non et hivrutam addi: die que euchium est serzioide aruense?
- 28. Aunicula Vivi glabra aquatica ignon quid hoc nois velic designare, nullam ramen esse reor auniculam usi que aquis inaxeatur.
- 29. Apoeynum reetum canadense Correine. an Concines factus est ex Corneto aqued quem legiter: Apocynum rectum minus.
- 30. Althea nanigato flore . Jevatur, sed fustra, quia semen non producit, que tamen non omnes flore s naniegatos fert, sed tantum aliquos, alios nevo vul: gan non dissimiles.
  - 3 i. Abrotanum femina. s. sancolina dodongi. supplendu altera

- altera: nam dodonques planes sancolinas proponit.
- 32. Balsamina cucumenina, seu herba impatiens Dod:

  puto de sua liberalitato has nomenelaturas dodongo
  sihiene; siquidem Dodongus latinus hane Balsami:

  nam Charantiz situlo proponet; nomine impatientis her.

  B. Levricariam silipposame luceam Catananeem alæra

  Esalpini inselligens.
- 33. Beidelsar Aegyptium Algeni. bis scriptum ut ni litera A est notandum.
- 34. Bellis afpestis maior denviori folio Casalpini...
  passus est: in Casalpino nihil tale reger:
  ries.
- 35. Belles indica maxima. Juit Illium, non est.
- 36. Berbenis indica Camerani. quid?
- 37. Bletrem seu golyspermeen 3. delenda dinienctie

ua jarticula seu; nam in Binaco Blitum Lo: bygermeem senbit Carpanis Barchines.

- 38. Blitum veelgare Barchine album. non ita stat in Linace, ut widere est.
- 39. Blitum rubnem sind maises Barch: Barchinees sent time.
- 40. Buglorsum hispanieum angustifolium, seu un la gare Mauhioli unlgare Buglornum Mauhioli nu: ayum legi particulariter in Hispania nasci.
  - 4i. Bugula minima seu juenella V. Barchini. Barchini Rhines tamen V. Geo sensit in Rinace: Prunella minor alba laciniata, non minima, sed hac non regenitur in Horto.
- 42. Phelidonium maius omnium est, cuius duz 400'= cies sunt in hoto utreque in Barchiniano Marchidi

proposité. Item omissum est chelidonium minus quovendam, alionem new ranunculi genus, cuius due panier sunt différentie, inexta adnotationem.

C. Barch in Linace.

43. Chamelea niecocos. omissa est.

44. Calendula grolòfera, seu calcha grolifera V. Barch: non est in Horto.

45. Canno indica flore leves, seu Anendo X. Barchini.
non decima simpliciter, sed inver indicas, quare openy
erat addere aliquod reerburn.

46. Canno indica flore junques ; Anundo x. Bacchi: nei non decima sed nona.

47. Caparis fabago dieva seu portulacez folio Barchini.

48. Cardiaca unlgaris. ques parricial aznoncis unquano?

- 49. Cardeus spherocephalus annues quandam ruigais in Horto; nune non wides.
- 50. Arduus crysanthemus, seu atractilis maior Matchioli:
  nihilominus Match: unicam tantum groponit atrac:
  tilidem quomodo autem quod est unum possit dici
  maius sine seo minori ipse sudeat; inserim plan:
  ta que hoe nomine significatur scolimus est Teo:
  phrasti apud Esalpinum.
- Si. Carrophillata alpina omnicem minima long, omina est, set de minimis non solet curare l'agtor.
- 52. Entaureum minus flore luces, seu luceum 3. Bazuhini addendum evac perfoliarum, quia in haefpe:
  eie proponitur à Bauhino, es folis caudem ample:
  «antibles, et non amplexantibles ut midere est in suo
  menhiolo.
- 53. Camemeleem odoratum eretieum non est at cur ere: tieum dum alij romaneum facient?

- 54. Mondrilla rava cretica seu rava purpurea Lobeli.

  quaternes cretica cum étiam in Apulia nascatur ut

  seribit Columna, qui senecium carduum Apulibuocas.
- 55. Cicer Sylvessis Cobel: guid? an differe à Marchioli eieere sylvessis?
- 56. Thampystis spuna dodongi an est diverso à chame: dri lacineaxis folijs Lobel: superies scripta! non pero.
- 87. Céhoreum minimum raquesinum non satis per hee ab alijs cichoreis distingui mihi uidetur, sed adden: drem, existimauerim, aliqued werbum, singularem for aendi caliculos modum explicans, in hoc enim mi: re discrepat ab alijs.
- 58. Eviandnem aleenem Lobel: desideratier.
- Sg. Envoluelus eyssampelos, seu fagogyn facie, seu em: noluelus niger dodonzi. saris erat propositus supe: nices nomine Cyssampeli, seu concolueli nigu dodonzi,

- 60. Tematis geregiina flore also simplici neella alia est clematis in horto flore also (excepta flammuela) so: nuis dicta) quam illa clematis species, quam singuili lara suraginem Teophrassi esse putat, sed hee ubi: que locorum in seribus nascitur, sancum abest, rec sit placegiina.
- bi. Coryllus geregina fruetu colore gistacchi. Hanc non observaui in publico, audio tamen regerin via prizuetti Hortis.

Chrithamis tribus March. addatur, er quartum ; min hoe anno in horto.

- 62. Proci species; fortaine in montilus ab herbanjs obser:
  uave sunt, in horto wel nullam, wel certe jauciores
  reidi.
- 63. Cuminum Sylvestre exeticum Match. nescio que loco meminevit Matchioles cumini sylvestris exetici que re commodius cuminum sylvestre primus mach. sui: prolestet. 64

- 64. Cyanus minor flore ceruleo Lobel. si differe à unel: gasi arnorum, ignoro quid sit.
  - 65. Cyperus esculentus March. seu Tragi Marchioli. sui: bendum Tran Marchioli non Tragi.
- 66. Cytisses hernetus Maranthe. nemium credules Ves:

  lingio genperam Cytissem hirretum in horto Maran:

  the ascripsit, cum nevera Cytisses Maranthe omnino

  alia nes sit, nee differat a Cytiso Match: quem dubi:

  to an negeriatur in horto nin forte sit questam species

  in fictile observata, sed silipuam menimam producit

  intortam tamen ut fingitur Cytiso Match.
  - 67. Conceoleulus spice folius. cantabrica qui busdam omissus est quem tamen seio, esse in horto, es passim nasci in montibus Latarinis.

D. H

68. Dentaria prima éntronium Maurhioli. non possed imagi:

imaginani, que sit inver dentarias, que Entronium vocetur.

- 6 g. Dovonieum Austriaeum Clusij; ed quednam est, cum multa dovoniea austriaea proponantius à Clusic? protesta inter ista dovoniea non video semprum dovo-nieum illud, cuius folio caulem amplectuntus, qued Clusius maximum sice N. austriaeum appellat, qued certo seio esse in hosto.
- 70. Doronicum sinaeum Cluri 4. nercio an Bota.

  nici an typographi errore thina migraverit in siz
- 7 i. Dulcamara, seu solanum scandens xii. Bauhi: ni cadem est eum dulcamara supraseripta, at hinon est cadem, quid est?

#### E

71. Ebenus entica. neque Esens est, neque Crete pro-

pria planta licet Rona ex Belli epist. Chenum cognominaucrit, nam ruenius cytini species est; dein: De naxi scribitur ab Anguillava in Abrutio in Monte Maielle.

72. Clarine folio rotuendo, seu subvotundo. re ueva non observani hane glanton.

73. Equiserum marinum caule rudo Bauh. seu una maina dodongi fortano in novais maritimis regeni: ser, at in horto quod sciam non est.

74. Pringium nobile Gernerie. quid?

75. Bringuem pemillem ancènse flore cerules. vi no: Aris aruis cere non producitus.

76. Ensitales Plines folio delimento lacineato.

77. Evintales Minig folis integro. Il linius unicamo Evintalem proponet, camque neque lacinearo, nec integra ait

ait ene folio, neviem necesse neutra est Pling legi: timo Printalis, nam Plinij flore est flano, er Printalis, que in horro est purpareum groducit neviem qui: dem est quod Inquillara notat in aegro Vicentino pro: per forsas legitimam Plinij Printalem floribus luccis regenini.

78. Eupatoviem aquaticum femino, seu Eupatoviem (hn:
senthemum Tab. idem est cum Eupatovio aquatico
flore luteo supra posito, niti fallor; quare commodicis
feciret, si primum Eupatovium aquaticum folio pare
sito uocaret, secundum verò Eupatovium aquaticum
non divisum, quod tamen in horto non est.

#### i um mucif

- 79. Fagus sed evines fagus, quem varij variam glan =
  - 80. Flor Scarleti Coniceni, seu flor sanguineus Monardi.
    Si qua fides. C. Bauhinas toto celo flor Scarleti Coniceni
    Vistat

distat à sanguineo Monardi, quem hie nihil re vera a: liud sit quam nasturtium indieum uulge diesum, ille vero inter armerios regonatur.

8 i. Frangulo March: eadem est eum Frangulo seu Alnus nigra dodongi supra ponta, at Lineeus Botanieus for: tarse discrimen inuenit.

82. Framencum Treveieum, seu Fagopyrum dodongi Bauh.
now repeiro Fagopyrum Dodonqi a' que giam dictum
esse framencum Treveieum, proserquam à Verlingio,
Saracenieum quidem

Conservant Line of Sugarative contines with the Bearing :

क्रमारिक: अवस्ति विस्तित स्टब्स एकान्युवेदाका मान्य विविद्यारिक मार्थ विकार

83. Tallium exéticum nice palustre album Bauhini Fallium galustre Bauhini in Linaco forsanım Italiz municepalis est un notar Cesalpinus.

8 4. Sevanium trisse Cornecti omissum est, quod samen proposer elegan:

elegantiam, es navitacem proporeundum non evat.

8 s. Tratiola Czrulea Bauh. amphibologia est cuim Tratiola Grulea Bauhino uocetur, co Lysimachia galeniculata, co esiam Fratiola minor, quam ponit in res Mathiolo.

#### H

26. Hellebones vifolies ginores exetices. Denderaver.

87. Herba mimora, seu viva à Costa diverse plante sant apud à Costa cuives mimora, et vive descriptiones non convenient herbe, quam hoe nomine indigital Catalogo: grash: nam isthe, etsi tangatur non tabercit, née langue: seit. Anno elapso vide simile. spectaculum probencem Mimoram, que, in derijt esse in Horto. Hee sane Mimore potices, quam Herbe vive, à Costa congruere mihi videbatur.

88. Hyperinem Matth, sew Mea Veneta Verlingi. affecta: tweeta lista laus, nam anco Verlingia Mea Veneta Vicebatur.

- 89. Jasminum arabicum mali acurantij folio Hicolai Leonis N. Veneti. non uz illius qui juimo hane plantam diseri: pserio, is enim fuit Ferrarius, sed ut illius, qui primo hane plantam horto Patauimo addidit.
- go. Ins bulbora flore name. Estat in horro Equitis Visati, er alconum, in publico nondum midi:
- gi. Lablab Aegyptium Algini. Denderarur quamucis alis as adfuent.
- 92. Lactura Splanskis March. omissa est.
- 93. Lagarhum ementum, seu nubnem Camerañj. evac sem: pou Veslingi.
- 94. Laures mexicana, arbor peregina ex Puirea Chuis pereginam hane planeaux hospitam nondrem widi huius horoi.

95. Senticulé paleistres vium specienem, omienz.

96. Leucoium creticum utriculato temine Alpini.

Leucoium creticum tingulare, tiue Argeneca Alpeini?

argeneca Afrini nitul habee commune cuim Leucoij

natura, sed leceptus est latalogographus envore Ty,

pographi qui Argenece, imazini apposicit titulium

Leucoij, quem debetac Leucoio temine utriculato, hine

none quam diligenere auchores inmenente, et quam

eredulus set fallaci imagiancularum speciei, es tituloul

fidei, interim argeneca Aspini uon extat.

97. Limonium c'echioides. planta hae quam nuper benegletatus
est hortus nihil habet c'echio simile, nivi quod folium punc:
titulis quihusdam, seu nenuculis est aspenatum unde commo:
sius fortane dietum enet Limonium folio nenucoso sino
aspero --

98. Limonium minemum neticularum vagurinum, an pumillum Clury. Lanoum ineudi offenderune dij.

99 Linavia algeris flore violaceo folio carnoso Verlingi an Linavia folijs carnosis cinercis Bauhini. 4. Classij. Non est certe linavia folijs carnosis cinercis Bauhini, sed quadrifila supina Linacis, ex Stiniaca 3. Clurij, hqe, que ex Monte Baldo in horto-est.

ioo. Mus piliquis Ornitorodi Bauhini . Plantam, quam sergeram betiem Ornithorodi, siliquis appellar, nihi Labind est quam securidica minor March. C. Bauh: in Linaco. Secundica minor lusea comiculis recur- vis, non lotus piliquis sonithorodi.

ioi lichnis Bizantina flore simplici seu minuto flo:
ne Clusij. Cecus cecum in forceam duxit. Typoqua:
phus, ut existimo, que uniniato minutum posuit
in linace hine Botanographus nihil ulava seru:
tatus minutum, le ipse seripsit.

ioz. Lychnis hizantina flore pleno, seu flor constantice nopolitanus incarnatus Exstitentium. Lychnis bizantina flore pleno, que in lorto labetur, correinea est

est sed floris colore incarnato.

i 03. Lychnis Bizantina flore wario Marcelli non est flor constantino politanus miniatus Cystitenius, que Lychnis bizantina flore coccineo simplici est sed species quedam elia peculiaris quam notal sa ulcinus in Linace ubi Lychnidis coccineo flore uamesates proponit.

lor nomine ordendunt Sprimachia galeniculata maior, et hirutior est tratim inferies posita (na: teitur in formum rejes una cum tideritide pal: lustri unlgo diera) nemum quidem est alserano huius focciei Sprinachiam at minorem in lento esse, sed hane nullibi proterquem in Terardo Perser visono propositamo. Observani gratole cenelce noie, que exwa horum fronte nascentem nusque am niedi.

# marin when the the the service of th

105. Malled hovenis flore plens nign Marcelli; an Malua arborea multiplica nigno flore Tab. insulsa dubitatio, nam plana resett.

106. Malua indica flore roseo seu Rosa Chinensis.

preleva, co rava reserita non semper placero. ui:
le in littera A Aloheg congener, seu Posa Chinenj.

i 07. Malles junica fore pans. Candem cem peto cum malo punica silveriri hugrararista licer. C. Bauhines in Linace widatur rininguero. heque in horo pro: ber succiferam maliem punicam aliam observació quem balancia secentem, que Cosalpino diciorer sceidis, hanego puro sylvernem dictarro, quen successo non servar.

108. Melitohus hegina cuetica en syriaea (ob. Bauh: nihil enim aliced est que igni negina cretica), eo an syriaea

syriaeo Lobelij perperam dicitur quim Melilohes ita: lica foliculis notundis. C. Bachin. in March.

i o g. Melilottes flore also addi poterar ei flore leseo que lotay sylvessis est Cesalpino sisfoli unlo eidem, nasciour in lorto, ce gassim secus margines agrovam.

i i o. Mescurialis Splicestris fomino; Cynocrambe fameras.

addendus erat sexus, nam qued aprid i priem est Cyno:

erambe mas, es fomino, mas est sugra posita Cyno:

erambe dioreoridis nomine, fomina uero aprid i prid

est Meximalis Splicestris fomino C. Baccheni.

iii. Morrus rang dodonei; seu quadrifolium aquaticum.

ubinam, botanica numina, quadrifolium aquatic
eum morrum vang drixit dodoneus? as hi dixit qua

ratione quem flores tantum tribus constent folipis?

folium autem unicum hi ringulo pediculonium

quadruglex. ted ipse widerit, ego Pimpheam janual

Cesalini dicam plantam hic rignificatam.

# N

i i 2. Napellus flore albo. Ignoro quid sie.

i i 3. Nimphes also flore minor seu Kimphea also mic nor Bauhini. Neque in horto neque in forris Lara: ninis observatur Simphea hee also minor Bauhic ni, sed deceptus est existimans morrum nanz diceam esse Simpheam minorem Bauhin.

it : Navdus celsica alpenis flore luce Clarif. non midi quanquam in montibus Thenini Tilotomi negeri: ni afferant.

O

i i s. Onobrichis semine spinoso cretica. nondam delacas e Greca.

i i 6. Origanum fisulorum Columnz. non Columnez.

1 i 7. Ovobres alter Cherif seu Anthylles leguminosa. Tres.
num sovipta in licera A. Anthylles leguminosa.

me he and we can contract I want the Beren

i i 8. Leonia femina fore also pleno florem midi, es te exiam com satami enes, recordor midine expensor horto Micolai Leonis, as planta in publico horto man extat.

ing. Lagaller ginorum flore jurgeneo nondum risti; immò Rilotomi non adene faceneur in lorto.

120. Panètaria hue Aline Machieli. non Alsines si dijs glacet, sed Helxine Mach. senibendum.

in i. Pavonicchig. quid in Rusquem commisere Mater?
Savonicchiq ut ab Catalogo hummouerentur, an que a ignobilia gramina mit, et pedibres rendique no bis sevantur?

122. Legles, sue Coula rotanda Banhini. satis evas lane nominasso in litera. C. C'sula &.

i 23 Letasytes Anguillanes à Macchielo Turnilaginis Ma; ions nomine proporita, omina est.

124. Lilosella seligueta Camerari omessa sus quez samen in lors panim me sempone gentatur.

i 25. L'istacchium Syriaeum sheetu notundo seu as;
bor Exotica Baukini suetu nacemoro. Subuscula
que in lovos est Therebineo persimilis non pobert
esse mes indicio arbor Exotica Baukini. Primo
quia neque folium baber mali seut pyri, sed There:
binti. Secundo quia sheeti suellang similem non
puducio, sed lentiformem loc est compress rosendisaris.

- Ego Suspicatus sum, esse Gminam Therebintum Theoghasti.
- 126. Lolemonium minus alpertie. ignoro quid sit Bi:
  zotomi tamen dieune, regenini in monoifrez Then:
  ni, at in loves non est.
- 127. Lolium arbnevens eretieum seu festerens divse: Long. magis devideratur, quaim spectetur in horo.
- i 28. Poligala recentiorem flore luces. Miki nauranem fuit reserviré in Jumans monce, ted in hors Thuc now descendir.
- 129 Loligale flore surjuses, es equiles vulgationes qual-
- i 30. Omernem est now minus frequens alijs Lotamogetij in foris latavinis. Lotamogerem folijs latis Jeu: Devoibes. C. Bauh. in Pinace.

i 3 i. Omissum estam est loligonatum quodam pere:
quinum, quod in mase cum flore observani loc
anno. force dicitur in lartiansone Loligonatum
recemoram indicum.

132 : Prenella fine jeugenes officinanem Bauhini. .
Inenella flore also Bauhini. Non regeiis in toto Rinaco has duas Bauhini nomenelaturas.

i 33. Sulmonaria gallica fore letes, seu Rulmonaria albera Matthioli. implicat Lulmonariano lutes fore, ene alberam Matthioli qui floribus purpurneis tream pulmonariam alberam Describit leire liquet Astanographum iconibus nimisum sere parum de auctonem descriptionishes tollicistus. Inferia non video quemquam isoas fulmonaria in Catalogo descriptas Pallicas appellane proper illud Hieraris genus quod munorem Arevacium Ricitur.

134. Juamoelit Indieum Camerarij. Romen satis de: clarar glantam indieam esse.

which has flery by one many

135. Lueveus genus est quoè multas species complectitus que igitur est ina, que hie rignificatur?

ezimonoioides Columnz. Agrimonioides Columnz ite:
num seripta est in littera. L. Limpinella Agrimo:
nioides & Rane tamen riber pentaphilla frazifera
reese poni posse non existino, neques riides, quemo:
quamis repossisse.

## R

137. Ranunculus flammens maior Podongi. Somel miz hes est ab istis Ritotomis delacus in hortum ab she = Landro Baalam, cum quo eram dum forse repe: riesao riebat in foris Patauinis, qui Bes requigati somnino jeijt.

- 138. Ramenculus Lammeus Minor Iodongi. Nomen: elatura hez non ita stat apud Iodongum si fides Bauhino in Linaco, sed flammeula Nanunculus, qui idem est Ramenculo lanceolato. T. M. higrar ponto.
- 139. Ranuneulus alpessis solio miraceo, seu processus:
  19, solio Cheri. aut Synonimus est cum Ranuneulo
  alpino Conandri solio Long, hupradicto, aut stersios
  Bouhinus in Linaex.
- 240. Omissus est Manunculus exiguus teelevatissimus à Trago dicous unelgo Cous galle qui est V. Match. na : feitur in horo, le sequens ubique un pracis.
- i 4 i. Ragistrum Monospermum creticum Bauhini, ne Coninullum alied Monospermum Registrum ne Conicio ex Linace, nouit Bauhines, quano illud ques

in he Matchiele, et l'hytopinace proposeix creticul tamen non dixit, et ne nera in nossis agris pas: sim regenour.

i 42. Ragissnem betragonolobum eretieum. Mullum alied Ragissnem betragonolobum extat in Rosco, qual illud quod in Racchis gestant Rizotomi.

i 43. Rapithem amonem flore purpures. Non widi in lor genere flore purpures, reque quod laba: ret biliquem articulatam, inascribitur huis rapitho purpures T. M. a' C. Baulino ni l'inace.

144. Rozunculus corniculato flore albo maior, seu Eapunculus alginus Corniculatus Bauk. Mi Binace.

Bai nomenelatura exquimit C. Bauk. Bapaneu.

lum illum eleganoem, quem mi sio Matthiolo age
posuit Rapunculi algini spicaco simili; nomine,

es lona ni huo Bato Trackelium minus petrous
nominauit sie vamen coneleum puducio florem

nom albem.

7.5. Raguntulus trachelij folio flore spicato Egreles; an rapuntio corniculato affinis Columna. Certe' Baudiner in Linace non dubitat qui ut. hypra notaui Bagun: culum alginum Comiculatum aggellat, ades ut apad ignem Bauhinum Papunculus alginus comiculatus es Papuntio corniculato affinis columna cadema res omnino hi.

uidit quid hit Cynosbatum april Plinium an differe à nubo unelgani? prosteria nelim mili dreat quemnem in sendre proponere Plinii Cynosbatum, an cappairm, quel Cynosbatum appellatum fleine seribit Plinius. Ed capparis neque inter rotas yluestres, neque inter rubos aepponi dedet; an Cynosbatum quem ad alis Cynospa. toil. ab alis uero Neurospassem uo catum fuire dicio leb. XXIII; cap. XIII; at nullam adhere planoam ob lemani, neque in Roto, neque exera, que folium labeat uerrajo lominis simile, no de hot cynosbato stadie Plinius.

- i 47. Rosa sine spinis Camerarij. Ignorane se igni Ri= zotomi Rosam hane.
- i 48. Ruta hyperitoides sylvessois dodongi. Planta, qua hoe nomine donat non est Ruta hyperitoides sylves:

  Wis dodongi, sed Androscemum fordum. C. Baulini

  quod in his Matthiolo appenxie, fordum enim est;

  ce hireum redolet, quod de hia hyperitoide non di;

  xit dodongus.
- i 49. Saluia baccifera eretica Lobel que saluiz bacciserz eretiez nomine oftenditur in horto baccas nunqual pobluit, unde iure ambigi pobert an sit.
- i 50. Sambueeus Montanus fueta rubro, seu Montana nacemosa Lob. Scio, Rane regenini in Monte Baloo, ut notat Inquillara, at in publico Horto non: dum observaui.
- . is i. Scorpioides bugleun folio eretiea. in Rosso non o b: serveaux aliam scorpioidem folio bugleun quam Chumna

Lumna po diosecordes limeno proponie, Casalpino auricula legoris nulisidetà neque l'iloborni ali:

152. Secundica peregnino Chanj. hon wide in horto le:
windicam que, tiliques dentatas varinque produce:
net, quemadmodum Bauhinus Securidize, peregning
Clusij ascribit in Linace.

noue Sedum aquatieum flore lutes. Neulleum adhue noue Sedum in aquis, aut palustibles nascens. Suis tamen speciem quandam aquatieam statiore s pereginam, quibusdam, sedum aquatile nominari, sed Rge non extat in horto, posterea meminerunt la: mevarius, Clunius, ec alij cuiusdam sedi pallumis, uerum loc non luteum, sed purpureum, acut carneul producit florem, act observat Bauh. in linaco, quod eque denderatur in horto.

54. Oméssa est alea ménime sedi sacrès hegra senjero proxima, sed insipida, que semper vivuem pri :

mem minimum est Estalpini, set froanc la : talogographies have intellecte illesebre s'emperimie. Lobelij nomine, ignovans debere ene acrem.

- i 55. Aizoon . 3. dioseondis blemng ominum, properea quod in wase Grinino provence luxuriat.
- i 56. Sena ovientalis Cesalo. Tab. non modo ovientali sena que remotior ab Italia nanciour, sed ex Tusca, que facilies haben pocero, carec hortus jublicus.
- 157. Sempentina lationi folio Matchioli. Unicam tautum proponeix Macchiolus Serpentinam, campre strec: Aisimo folio constare seriprit, si que autem latio: ai evit folio, due Serpentina Matchioli non erit, aut salsem a' quini non diferret nen natione habined: neis, que ex soli natura pinquini vel macriori dependet.
- i 58. Sessam Aljini; neque planta, neque semen anglines obsenuatur.

i sq. Sebesten Tragi. Somniat.

i 60. Brieva est elegans solani recricari geregini queig Jolano eret. flor. gallido congener.

i 6 i. Soncus leuis lacineacus Caneleus Bauchini -Soneus levis latifoliers flore equeles Chesis, et Bauk inservojati RiZotomi seper his sonchis ceneleis respone devent se quidem speciem unam regenjose in mon: tibres Barranensibres quam samen in horto non has, bent; aliam ivero Sonche speciem penitres se ignon: ne quid fit. marrier à massire de

Stoche maxima Babilonica. Have mihi ordendere nesciunt RiTotomi nisi hoc nomine inselligant Stebes speciem alijs non des maiorem à Clienie propontis quem in Monathes nomis regerini dicune Hortulani; externem nullum video Babilonicam Stephem proponeire.

163. Steehas minor ex Serigo Romia dieta nondrem ab Horto Leonis in publicum delata fuit. # Cerigo, non

Serigo legendrem, quam Annelam antique Citheram reseavent.

## T

- i 64. Travaxacum, seu dens Leonis. 3. species dodongi plum: ta, que hoe nomine indigitat aphaea Theophrasti est Cesalpino a' nossvis Pisso de Cano dicta, que caman diversa est a' specie tertiso Dentis Lonis Dodongi.
- i 65. Thlassi, seu Lichothlassi lagurinum evarrioù foz lis Columna. Ignoro union Bagurinum unquem widerit Columna. certe nullam plantam Bagur Finem cognominaui, posteria Lishothlassi quod hie intelligitur, pinquiora quidem habet folia, ted non rotunda, un Columna de mo Lithothlassi erassioni folio innuit.
- : 66. Trachelium indicum, seu flor Cardinalities.

  Planta quidem lépido, se Comano purpura in elia,

clita, non tamen tanti est ut toties in caralogo de: Bear nominari.

167. Trachelium Valerianoides, seu concicaria valeria: noidés equelea Bauhini. Huius semen sua libera: litate accepie Hortus, al plantam non produxio.

168. Trachelium genirum minus Rong, inter rapunito:
los hyperius scriptum nomine Rapuneuli folio Tra:
cheli fine spicato Cavulco an rapuntio comiculato
afinis Columno.

269 Trifolium faleatum entieum, seu silique faleate

Trifolium Corniculatum creticum, seu bilique d'ornue Baulini. Kon Observaui.

170. Trifslium stellatum Baul: in Brodroms, hon est

i 7 i. Treticum multiplici gica Bauh. Non est.

172. Trifolisem Americanum spicatum Bauh. Trifolis smenicanum quod hic invelligit sauhinus, non est quod nune in horto wiget, et hoc nomine donaour, sed Hedrsanum triphyslum americanum in ...

Lart: sont pictum.

or the the their wine wine My sieen degenber.

the end seeding the fact of the many and the same

- i 73. Valeriana Indica Clusy', seu Cornucopioides Bauhini. In toto Pinace nullam Valerianam Cornucopoidem Di: xit Bauhinus.
- 174. Verbasceen nignem flore also seu 3. Marchioli Baud. as Marchiolus henno 3. Verbascum floribres luceis de: seribit non albis.
  - i 75. Verbareum Saluig folio futicans; seu solvertre tale viz folio Cacineatum Sobelij. Lobelius Solvertre humm verbareum taluig folio non Cacineacuit, immo igning famam misere Maniat, que loc igni Ribuit; nam folia muia

omnia tam superioro, quam inserioro huiusce vier. Sasci Sylvestris integra sunt, quemadmodum 28.
Saluiz:

i 76. Verbaseum incanum flore lutes 4. Machioli, sexu thagrus barbatus. cere in mes Matthiolo quartum Verbaseum videtur exquimere ucerbaseum funcosim quod saluig, folio lato. C. Bauh in Rinace, et in altitivibas ad Mathiolum nominauio, quod etem in:

dico cum verbaseo saluig folio suticanse sugenius posito.

177. Verbena Surreeta uulgais seu saeva ruta Sobelij.

Cinem Geneatis Amici? At fernicius dixinet Saeva
dei Cobelij, qui Verbenam saevam rectam; non nutal
nominauit in Aduers:

178. Veronica Theurij efficie minima Razusina, seu Chamedris Guita minor angustifolia Barelini.

Recessario eras addendum nomen. Joannis us inote.

sceret quimam ex duotres fatibles Lane glancamo proponat.

- i79. Vicia Tyleressis glavo. 5. aphaea. T.M. nescio quid incelligat per Taberno Aphaeam eum in toto Linaco aphaeam. T.M. non reperiam. Ceree T.M. que mos eum Cosalo. aphaeam Dioseoridis nominamus a: que iprum chatiat. certia est.
- est cum lamis vulgan striato seu lamis alba linea notato Bankini hegenius in livera Ir. knipto.

i 8 i. Tacintha Manhioli. Sugarius unipea in livera C. Cichorerum Spluestre lacineatum, seu Jacintha Manhioli

182. Tizishus alba Columello seu oliva Beotica Mat.
thioli Boemicam Machiolus nominar non Beo:
ticam.

ve ter her que d'inquitaim adnovas a d'unt siplicites e tiem in universus percetus eue in hor entatogo. observo. Inimo que minque firme innuitur Librititulus vine open in que proponenden ab auction by cittes, planting and en many prescipies tivomby non Louis was ported occasio maxime so in ithis acceptores planes ut fit libror a didunit, ut Chipmy Columna Dodonery at aly Na exemplique si dican Chimuni Columny gris obstero poseniz Priminani and calche sen'te scorpioide bupleun cood nomine diversis same opening proponerum à Columne Secondo seccarum est qui a cum friquery & nimie forrassis onland for Bachini nesger expressor en qui ex bushing framens wonder mayor naming Botaning inthis deles quod as em tand of ambiguinte ent aguirre notcultarium out salte mercandry semperernt opering

titules ex que facile accips posuisses le que Banking inselligerety-Terko quia non Semet post: quam dicining plants Legitimey indicating free nt Auctor Je devenptor Miter opere frustatorio: Bruking good sixed very frem and grands Daniel chique and figure siling plante allat heing ustilling westing it nommino injular est quendo not cità contrace france signedes ans, example ut explicato - Si aliquis vinitatin sus Catalogo Serpentine martisti Brutini, additis Brutini minu exem vem indico; omnes eni posserione Botanice unam et dande plante per Serpenine markish agnoscunt: at a contin se senibal alle: Alyssum Dioscondis Columny aux Dodoner, non solum vertem sed necessaris vam facing quie non omnes per Dioscondis Shows planted grane Columna aux 200 onacy Dioscondis alyssum 42cishiman

Mis edd police et quartem paccatul qued d'élice à non com ungant pued fixer ptent in toc catalogu jeur province non proponent, que notement similes d'unt, et coupare plante - de à quie alique pactuluince enourm esseuyane pont elphabet vaice des plumbes abstines; tubi casera et isthe simulate es cutiunda difigurater valingue &.

and here the second that we have the



bote in Norty seu Vindicie Catalogi hovti Safanim esti Anno M. DCLx. The state of the s the second of the second second second second second second second second



## A

- A conitum Sicoctonum Cathalographi est II. March. fl.

  gallido, ut ex l'inace Bauh. L. V. sect. iv. quare ini.

  que censor Cathalographeum carriet, qui quius utinam

  legisset Bauh. in hist. Plantarium. I. xxxiiij. cap.xvi.

  usi abunde sibi tatisfacero poterat.
- 2. Frustva distinctionem in Acoro Ensor quentat, eum non alius Acones uenes, quam dioscoridis invelligatus. Theogh. enim geeies 4. Tragopogoni est iuxsa Bauh: in Rinaco I. VII. Sectione iiij.
- 3. Rédicula Cennera, cum et floribles quandog can: didis regeriatur pos ut in Pinace [. vi. Leet. iiij.
- 4. Futilis Ennera hijocondriaci cui ocules, nel mens cquaiebat.
- 5. Alliavia unelgaris in Cathalogo ita appellatur, novo quia alia nobilior prosset, sed quia panim na scarer

seatur, et of Alli odorem exiam unlago sit cognita.

- 6. Hie Censor Falling morses ignorauit sécagraphias, euns uterque sit Alsine maior, es Alsine minor.
  - 7. Juid si nomen Férrarij taunit? Satis est Plantam descripsisses.
  - 8. Juid eniminatur hie lensor? Cathalographus u:

    Ningue Alisaum designat Clumg; primum dum
    describit Alisaum Faleni, Cherj, quod Plantam hisp.

    Marubio similem Plumm. autumat net videre
    est in lin L. VI. Leet. V. Secundum vero proprio
    nomine dioxor. Column. describit.
- 9. Hie athelographus Marcello Amarancos ascribit, qui lovco donum fecit non Alexan: Bahalamius.
- io. Konné, et hum Ammi uulgatius describit (862: lius in obser. skirpium p. 415, et in Aduers. p. 321. 323.

de

ii. Et an omnes describende Plante, quez in horto non i2. Junt?

13. His Lyneeus Censor panim versatus in re herbarias utinam animadvertinet Adversaria Lob. p. i'3 b. ex Linacem L. V. Leet. i. whi constat Iolanum Baccife. num seu Stychnodendrum, vulgo Amonum blimi noneupan non quod legatimumo sit Amonum. Cuor autem in Cathalogo Lauri folio describatur id po lubito fuit Cathalographi non quod Bauh. ita in Linace describat; mens enim fuit tantum dicere Jolanum Baciferem Bauh, ted Lauri folio ex propio marte, sie enim ex Lob. eius folio describens in Adves. p. io 4. (pout isti plavuic) Tithymali folio emulanoem imo Lernici aut smygdale, facie, ex sonde depinsit.

i 4. Bilem certé in stomaço hic habit Censor, cime latis pro responso hit, et bauhinum in linaces ita de Anagalido dirhixisse.

ruck and half, some strong which are feel some one care. Si

- i 6. Son tenetur plantas, que nene exora hortum Ca. thalographus delineare.
- i7. Per hie cauilletur Censor neseio, cuim et Verlin:
  gius in his cathalogo Rataui edito i65 q. Anagy:
  nim Minorem fetidam desemprent, niula faco a
  mentione de maiori; sed caligadat doctisimue f
  Ensor, qui Linacem legino gloriatur, an vero
  intellexent ignoro cum ibi Bauhinus L. Xi.
  Lect. i. Anagyrim arboiercentem lesenibat fordal
  es quemodo Arbaem non vedit ? es si arbore?
  Leens est cur non maior appellanda ? es ista
  maior cur non illa minor pro distinatione ma:
  ioris nuncupanda? quod clarius insperient in
  hist. Clantanem Bauh. I. Xi. Cag. 11.
  - 18. Si adso; bile Ensor pergendisset Seones Evoli Bano: nici. 2. Cherj, et Arragaloidis Lob. non ita Catha: Lographi

lograghum criminatus fact, quantum enim inter

12 diférent profecto ridisset: Attragaloides nang.

Rerbanovum, que lolygala Match. (ex codem Lo.

Belio, es Bauhino in Rinaco). Planta est multi
caulis, que in summitate caulium flores glomeratini

fert, non ita o robus l'anonicus ex cuius carele ali

cauliculi divamantur, floresque spassim rascung:

recté tamen Bauhines censet Astragaloidem Dod.

28 Orobum Panon. Chirij esse unam, es candem.

ig. Deliberabat Ensor.

- 20. Insulsa correcció quid est mali bis rejecció in Synonimis?
- 2 i. Fortane Consor non wedie.
- 22. Viinam Censor species quas tangit edocuisiet.
- 23. Satis est ut à unigan discriment un variegatans

extitino gubernet.

24. Rédicula objectio: quot Llanez ni Crèta na:
seunteur, que et aliter? sufficit Betensem ag:
pellari, quia forcane Planta ex inde delava
quimum innotuit antequam in alors solo
sobolessese obseniare tur.

25. Juil si perijs ance Cathalogi exortum?

26. Ad hoe sugra satis, sugerque.

27. Juz non erat in horto, nee in Carhalogo Describendo.

28. Quid blaverat Censor? non ne inter Von Auriculay, co Linguicula, ? es inter has non ne quandam de: tenisit Lensmenes folips humidis, mollibres levistay absope nemes in Lallushibus nascentem? quid to fact inquie Clusius l. vii. histor. Ranioz. Llancanem L. Xiii.) haz hinqulata Plini; que eirea facis nascitur?

- 29. Error Tygographi.
- 30. Satis est aliques flores, n'non omnes, vaviegato pro:
- 3 i. Subintelligitur grima ut in Linace I. iiii lect. ii.

18. All The me well and Billing and and the St.

The same and the same supplied their said transfers.

32. The second of the second o

33. Ad hoe satis responsem est nº 20.

34. Mendacium sugra mendacium, hie sciolus Pen:

sor Blasghemus est spetrum, ait passum suine

athalographum, quod zotius isse; quomodo enim

in Psalpino Bellis Alsernis Maior Denrior folio non

describitur? nonno s. xii . cap. XXVI. ippinimo Planta

delineag?

delineatur? cuius talia sunt nerba; In sylva [ait] na:

Kitur quedam, scilicet Bellis, succiora ramulis li:

quoris, folijs modice angulori, crassis s. Quomo do

ergo de hae l'anta non teribit Cesalpinees?

35.- Czeus non indicat de Coloribus.

- 37. Imo necessaria particula (seu) por tali Bliso di: Uniquendo ab alijs; nam et lobelius in Stirpium observe: lag: i30. lolyspown Describens abog: adi: tamento Bliti Spolyspermon uocan tradit.
- 38. Blitum ungave Album, ce in Cachalogo Plantary.

  Roti Latamini edito anno i 644. Ametore Verling.

  gio, describitar; cur aucem addatur Banhini à

  Bathalographo? non obtaidendum illi, ced poting Cingles

  Lori, qui Sanhinum male intellexit, ne midere et

  in Rinaco L. iii. Lect. s. co in Hist. Lantary [.33.

  ce si addatur particula (ungare) id importat na:

  tiam quari communem, seu ungarem iping Planty.

Quies melge Blitum melgan idiomace Bione d'hé: Sons novitatur.

39. Ad hoe responsum satis est nº 37.

40. Juid implicat dani Buglorsum Hispanieum an: gustifolium, quod etiam sit uulgare Buglossum Mauh:?

41. Imò Bauhines lib. vii sect. 11. in Linace qui :
tano, non Lunellam, ut ait Ensor, ted Brunellas
uocat, cum cauilloto Consore ita iocari licat. At
ti an Inunellam. V. Bauhini Cathalographus aggel:
lauit minimam recci fecit nemi pornema est a' Ba:
uhino desemptas.

42. Ex omissione Typographi in carbalogo désunt.

43. Subrepter ante Carbalogi editionem.

44. Et her panier redrepen ance Carhalogue.

- 4 S. Cur bis regerendum werbum eum Cathalographus soxis se exprimat disendo, Cana Indica Abre turco seu Anendo, hoe Ist Indica. x. Bauhini.
- 46. Vel error fuir Typographi, Vel fachalographus insel: lexis fanam Indicam. x. Bauchini Eigst: Colore lu: les séd subsis maculis junctatam por distinctione alcerius lutez.

47. Tope non midie.

48. Ha reocatur quia, et reulgo garin cognita.

The second of the second secon

the Professor and Arthur the property of the contract of the second

CHIEF THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

49. Carhavacram pariebacur.

50

Si. Kon evat in horto.

- 52. Pathalographus dum citat Plantam Auctoris non sommes circonstantias describero benetur, nama apud auctorem issas invenire unig; licet, nec Clurius isse alieti addit vi descriptione istius plants quem constant levi. Pano un constant levi. Pap. i. de Plantay. Histor, et in Rinaco L. VII. leci. V.
- 53. Hoe sub nomine cretici, ec Vestinging Dat in thes.
- 54. Si semen non ex Preta, sed ex Apulia delarum fact non Pretica, sed Apulea vocarerur.
- 55. Juid ad te? Jornitam benetur Pathalographus cune:

  for enumerare Luctores, quibus adtentitur itta
  Planta? In ne Mach's fantam Descripit, net
  in Pinace observare potieras ti Frammaticams
  calluines (icer hoe Lob., Rug. Godongia, Partoris, la:
  merar: Pierardi, et alionum est. Tu correctione
  eges, qui Prisciamo nerberando semprisci: sicer syl:
  uestris qui tamen sentere desvisti Cicer sylventre.

ce hoe sufficit que multis ques vinum ingenue puder connotarre Frammaticz errores

56. Hie Cathalographies a incellezine Campdym la:
einiatis flips Cob. subiunxinet (quina aloera).
Dodongi) ut midere est in Rinace I. VII. teet. i.
pro diraneciono mioris dod, et lige tecunda Chamq:
pitys quina altera Pod: est Camedris Caciniatis.
folis Cob., ut midere est Rinac. I. iiii. Leet. ii. qual
Plantam recte Cathalography superius descriprit.

57. Pum in horto non sit aliud Cichonium minimum nagurinum, alia additamenta necessaria non sente.

58. Ad hoe alik responsem est, nam eunecas que descripsie Plancas Cachalographus non recce ob: servasti.

59. Bis Pachalographus regetit eandem Flantam pro maiori inselligentia.

60

- Go. Clematis Leregina F. albo simpliei iure eta de: seribitur pro discinecione alianum peregninanum alcenius Coloris.
- bi. Covolus sereguina shueva colore scirraci, quamuis ta dieas (Littacchi mi Ensor, inerve) rebiques bocorum nune ext Cur magis in horro non erio? foreasse tu non reidisti.
- 62. quartem iam jenerat.
- 63. Non semper lilia florent.
- 64. Alias responsem est non implicari Plantam à Matth. observatam Preticam nominari obsez men ex inde delatum. His describitur Ganus minor fl. Cyuleo Cob. ut ab altero Lob. Dissingua, tur fl. candicantes inferius nen' in Cathalogo desentation idem hib nomine Gani vulgaris Ave nomen po maiori inselligentia suedentium no seilicet quilber po lubiso Plantam denomi:

nare valeat.

65. Ervor Typographi ut widere est in Cathalogo Verlingi.

66. Si recce observarti in ficcili, es est Manca quam Cathalographeis describio.

67. Dum Cathalogus editus est iam penievat.

D

68. Scias itag, anse editionem Pathologi penjeste Ad be, qued attinet dieam, se fortasse deceptul ex Rinaco I.V. teet. iiii. ee Ex lijt. Bauhinia: na I. XXV. C. ii.V. pro 3º Dovonico Austriaco e: Xittimando Clunj, licet enim aped sauhinum ma: Ximum dovonicum enius folia caulem ample: Xantur, ce pro 3º et pro 5º describitar, in Hitt. tamen Clantonem I. iiij. C. Viij. Interespis edita ca officina Plantiniana apud moretum i 60 i vii.

uence Auctore est septimem in ordinem, ce Au: Kriacum 3º cui porro magis wilendum.

Cur, Censor mi, Ecarpis Cathalographum de omis:
how, dum dovonicum Austriacum Clusi; propo:
nit ... subticendo? nonnè pro primo intelligatur?
Deinde ixenem carpis, quia dovonicum. V. stur. Ch:
hi non descripresit, quod certe sciebas enes in Corto.

69. Rece' indicassi Typographo envorem abscribendo.

70. Resetitio in Ignonimis non est culpanda.

7 i. Evenus were Petica in Pathalogo describitur, nee Cytisus, ut inneget putat Censor, est, in quo envo: re fait see Horicus Belli in Pristola. i. ad Cluriul qual fallaciam detegit posseta in Prist. 4. Circos finem, ubi ait, se mississe Clurio Semina Cytisi Cretici, imo pro Cytiso putato, sed re veva, tumo en foijs, sum ex seminibres diferre Cytisum fre: ticum ab Cheno Cretico, quamo hem, non ampli: us Cytisum, sed Cheneum Peticam, vereandam bane sispemo Stirpem cennuit, net et Lona in descriptione Mon: tis Babi pag. 52. de Cheno Cretica; Creticeg; no: men ex natali solo sonita est quiequid dieae Bu: sor cum sus Inquillara, cui quantum tit fleudumi ignoro; quippe qui ut optime motar Match. in 16 mi. dioreoridis cap. CXI. (ridendas Lane opinione) putaccie Anagyrim Minorem, que Egherio, nel Eghelo nocatur nernacula lingua ene Cheni am geriem Theophrasi nocis tan: tum himilitudine Cretics.

- 72. Predo, quia et alias plures non observauit.
- 73. Si fuince in horto quando vigebae Planea non ita senjuinee.
- 14. Guid? noune Gernenes Cringium Capite Dipa: ei nobile diecum deseripsit, quod sextrem est in Linace [X. fect. Vi?
- 75. Non fer omnis fer omnia selles.

St. William der Consense La Consense Les monders estima march special continues in Rent von quot Broke With Lines was wien. · Last file and the rest of th Francisco Mines Quadratin our as the selection has piller som America magnet in British Helicanich Marine In Co. The Contract of the second second second Sa. Flores emperorecent lecture in the second The state of the transfer out the state of the manuscini Turcasiani cui 28. Ad hoe alias responsum est in Synonimis rec geritionem non ene fremaneam. ero laracarice appalling Transcon 79. Nobilier subineelligiour: Montana Scilicet Theo. phiasi juima, qui, ce Campesnem describit, ced hee minees retiles, quain Montana. during the time of the state of 80. and mother Pagestelling in Signification of the peet of Expensed Conserved Frances when williams spiret. The state of the second state of the second second works course Restained in a feet Restains, Course.

- 81. Bis ponitur Franquela in Rehalogo: primum heb nomine Alni nigra dodon: deinde Tranquelz March. non quod drupleze sit Planta; imò unica, namo statim heb Alno nigra dodongi trebiangirer Franquela March. quod idem est ae sindicatrer han: quela seu Alnees nigra dodon: franquela March.
- 82. Keseir eur errauerit Cathalographus uveando Fegogyvon dod: seu Fagogynem Baukini mu: menoum Turcieum, eum et Veslingius Fie weet in Sue Cathalogo? An non potest es ipse, heux et exteri Botanographie Turcieum po Saracenico appellitare Fagogynem cum ex Regione Turcanem in norras migracecuit regiones! nee dieat Frementum Treveieums importare alive fumenti genus, quod verna: cula lingua Sorgo Treves nocatier, ream, ne be: ne notat Bauhines in her Linace I. i. seet. 4. rigorose loquendo, Framentiem indicem appel: lavi deberet, eum ex India vaslatum sit, ut notat etiam Mecheolies in 2000 Dioscoud. Cap. 78.

Fuchirius tamen, ac dodongus, Tragus, et alij, Thementum Turcieum appellanere.

83. Thon implicat Pallium pallusere album a' Ba: uhino descripta in Linace I. viiij. seet. ii. quod Cetalpinus in palluseribus nasci tradit, ee in Re: ba sobolescero enius semina exinde delavai ut pote ex nobilion solo delicatinguala in fictili sata plantule diligentius servando na: talio dedere.

84. Dum Carhalogues editus est iam penevat.

85. Pratiole Eveles Bauhini uocatur etiam Pra: tiola minor et etiam Lynmachia Gulea Cale: viculata, et Cachalographus potuit illam denomi: nare pro ma reoluntate.

H

86. Cum editus fuir Carhalogus sune evar.

87

98.

88. Liquida correctio : satis est unum l'etigisse doctorem, à que tali nomine appeliateur.

. The same was supplied to the many

Print Die State St

53. Whom I made not self was well as in a most of the

mane Transparing and the letter

89.

Saminum Avaheum à Prosser Algins De: seriptum fuit, et ab alis. N. auxem reiro, qui illud Horto largitus est, mento talis debetur honor reel in muneris gratiam.

go. Eur in hove non widit? An semper Tilia for rent? ut alias dictum est.

gi. Addevat cum editus est cathalogus.

92. Hee now aderat.

88

93. Cé eviam sempone editionis Cathalogi. 94. Si freisser Gensor in horro eum Cathalogus editus est, ex have Plantam intuitus fret gs. deevant. er : anthermore of the state of the contract 96. Anno Calpage of Secondary Secondary (10's ica. Her cadous stemas in whis wainer wanie Sometime and the sea will wante to is ordered marcanes intilian Carlinary 97. Hanez denominatio eum re, eum qua conver vit, denini josest, ut et rece Limonium E: chévides appellatum est quia eum Chio in junticulis concernit. 98. Et hoe adevat eum fathalogus editus est. 99. Errauie Gensor unam pro alcera confedendo.

ioo. Aze l'anto botus viliquis ornithopodi Ba:
uhini in l'inaco [. viii. Leet. vi. est quam de:
seribit Cathalographus, Censor auceno perperam
securidicamo minorem suceamo Corniculis re:
eunis existimanis.

ioi. Non Cathelographus, ced Typographus erranic.

102. Age eadem Planea in colore variant verni:

dere est in hinaeo [. vi. Leet. pma. unde éal

pio Subita uocare posició Cathalogra:

plus que dum incamato est fore, eo est Eyst.

ée Bouhini, nee obstat quod dum widit Censor

Becinei excitent coloris quia lee ludiera est

103. Guiequid hit de Lychrnide Birantino fores leavis Marcelli hee lyst: et flor Constantino: polisances Miniatres, nec aliam geciences ni binace adnotaceit, quain fl. plans, 28 flore simplici, es coloris reariz. 104. Si optime Linacem observasser Censor widisser ni Baukino Syrimachiam Caleniculatam Con:

Ceal, nec obstat quod inferius sonaour in Cacha:

Goo iserum Syrimachia galeniculata maior,

es hirutior, nam eadem est planta, que ap:

pellan potest Lyrimachia galeniculata Grulea.

Baukini, ex Syrimachia galeniculata Maior, ex

Riventior.

## M

105. Nonné sotuit Malua horsensis flore pleno nigro Marcelli differve à Malua arborea fl. medicilici nigro Taber: eum Maluanem pené ingens fami; lia hè et colore, et foliorum diversitate? Non nà quotidie quid noui fert Africa (fortante 80: tanici senentur cuneta hueusq; explorans?

io 6. In synonimis, ut alias dieum est, et regesisa placent.

io7. Censor allucinatus est jutando Mala Brenica fl. pleno nacione Baich. eandem rem esse cum Malo Punica Sylve, thi Bauch nam lige queies schundo est Bauch. alsera servia, es ricam non observanit Center for fortasses lecus evat:

Harris and analysement of the state of the same of

iog. Gur addendus ti non evat in Lovo.

the complete of the contract o

10. Argutres Censor Lie defleientem carpit la:

Thalographiem, quia in descriptione Mercuria:

Lis Isluesais feming, Cynocrambe Carn: Le:

Xum now addiderie; inquie inim ipse lamera:

vius duos statuis unam masculinam, aloc:

ram femininam: Primam iam hepra posital

vii lathalogo hub nomine Brocrambe Dioteor. Leu

mercus

Mercurialis Sylversis Bauh; alteram vew Lub nomine Mercurialis Sylverais Geming. C. B. drepplex error, mi censor, cui quam belle paro: enica vetres (Aselles ad Gra) Quemodo legis mi Carhalogo? Nonne Carhalographes latis dixitsexum Sum Mercurialem Sylvernem feminano Grocrambe Cam. describt, hoe est Cam: fimina, nam Gnociambe, co mercienales sylversis con: recremeur: deinde quemodo intelligis aprel Ca: meraium esse Grocrambe Mas quod hopra so: Sitem feit in Cathalogo nomino Cynociambe dis: levidis? Greed non Bauchine n'in Carnalogo toat Grociambe diose. seu Mercunialis byluesais Bouh. quam est seios águed Bach. ers. s. in Rinaco Liii: Cap. 24. Et in heo Matth. 30 quam powo autuma: uit esse cam dioseondis, quam autem cognisie Camer, masculinam salicet, est etiam issies March. Todon. Tuchsie, fob. et alionem. Etso au: sem qued ser sugrapositam Mercurialem sque: frem B. inselligatur Cynosevambe Mas Came: raij nihil refert, nam hi ibi joneerat maseula? mercuiales

mereurialem, hie hebinochigenda erac femi: na, ne bis rejeteretur.

fores erant quadrifolis, pro suo lubire latho:
lographus non rotuit denominant quadrifo:
lium aquaticum, si es in historia lugd:
habetur Morrus Nang, cuius for est quinque
folius? Censor autem gratis detrev, quod bini:
phool paruam Cesalp: aggellare potrit; homi:
no mamque Plantanem reaviant secundul
botaniconem: Placito.

## Name N

ii 2. Cur ignorantiam fingis de Napello flore albo?

An quia non hit! in hor erras, quia Napelley
albes describitur a' Bauhino in Rinaco IV.
fect. iiii. eo no tali a' abhalographo descri:
biser ubi legitur. Lapellus fl. albo Bauh.
sed tu melisiose Lauctore caecisti.

ii3. Tu deceptus es, non Cathalographus, que Himphe: am minoren Bauhini in Rinacem descriptal [.V. Leet.vi. non observarti preser Canq morrum.

114. Per si in Montibus Tegini resentur Flandus Celsia Algerris fl. luceo Cluri ab horto ableganda?

O with anthony with or

iis. Hee in feetile, sed Censor non midit.

116. Error Tygograffie.

117. Te hae satis. quia sie fert synonimia.

PLurila erat Planta, nee omnibes datum adrie congreum.

i i g. Si non fuince, arhalographus non descriptines.

- 120. Error Typographi.
- 121. Nec omnes ignobiliones Planez in Gashalogo De.
- 122. Sam dietum est quod synonimia. Fie fert.
- 123. Nimis ungans Planta!
- 124. Le eviam ista, et le euneris iam nota.
- 125. Jumodocumque appellitetur seu Therebinchus Theofrash, seu Arbor exotica Bauh: fruere race: moso, seu Listacium Junacum fruere rotundo, non est error, ut widere est in Linaco (Xi. Leet: ii.
- i 26. Minus malum, quod ignorare se dicat in hoe beo Consor.
- i 27. Aderat eum Cathalogus editus est, et si tunes

fuiret Censor in horto Cathalographum non inscetatus foret.

28. Es ble ganter eandem garither responsionem.

29. de Vulgationibus neil Merum, h' Cathalographus L'=

30. Es hee panser eadem responsis.

3 i. Brissum est quia iam perierat.

lographim carpat, a' que describitur l'unella f. purpures officinanem, es flore Also Rauhini, dicendo, non rescuire in soto Rinaco. has dua s' nomenclaturas, cum tamen Bauhinus in Rinace, lestris eubitalibres, l'vij. lect. ii. Inunellamo, seu Brunellamo officin: describat fl. purpures, rech que rules puraicante aliquando ex diluto con les Albicante revius Also, ut ispe kribit. quid claim; ?

i 33. Per Cathalographus norter non necté dixerit Pul: munariam Illicam fl. luves, non neides, ni le Verlingius doctirimus arquas, qui talem flanca fali nomine ni suo descriprit Cathalogo? Quod au d

Que fielden geler se.

134. An omnes tenentur suite Juamochis Indicum eur nomen?

135. L'ima Sauhini, que Theofr. est, et Blinj vivelligis.

R many

137. Aderat com Cathalogus editus est.

138. Ab effecte urendi tam flamula Banunculais qual lanunculus flamens minor dodongi appellari potest.

i 39. Ree est lex Synonimie.

- Ranunculi Pravenses varij? In Ensor inter-Banunculi Pravenses varij? In Ensor inter-Banunculoz, Iraxensium Myriades V. Marchiol: qui pravensis est non widit, aux non coquouit?
- 4i. Juid à huiusee Razissi semen ex crita delatum.
- 42. Et hoe non midit Censor. Nonne et Veslingias tale de: senjuit ni suo Cethalogo?
- 43. Ree hoe wider.
- 44. Non implicar in iero florem piene Album, eum co in alijs Tracheliorum speciebus alli colonis desenis bantur Trachelia in Linace [.iii. Leet.i.
- 65. Non negandum eundem ene Baguneulum, ted bis regetit, quia sugerior est coloris Albi, hit were coloris Gnelei.
- 46. Si Gensor recte intellexisser Plinicemo cul notis da-

Cecampie es Linacem I. XX. sect. iiii. Cacha: lograghi non fuire Bor ubi Boram Sylverore cum Cynosbato conciliance, sed ipri indulgendu.
quia non ulcra corricem rimarus est.

147. Si Consor ignovauit, Rosam sine quinis, non igno: navit Catholographus, nec Cameranus cum alissue in Linace (.xx. Sect. iiii.

i 48. Hie Censor Androsemum fetidum obseniauit non Rutam. Hizenicoidem Bodongi Nonni es Androsemum alterium folijo hypenici Bauhini est Rutha Sylvessio hipenicoides Bod. ur in Bi: new (.Vii. Leer. V.

Superior State and Superior Su

149. Non semper Baccas observare licer in Plantis.

150. Si fuisset Latauij in horto Censor tempore edi:
kisnis Cathalogi, non ita dizinet

- i 5 i. Luid non Pretiea si eins semines ex Creta delata ?
- 152. Si fuisset in horto Censor dum siliquas hae securia
- is 3. Et hor iderat tempore editionis Cathologi, quod auteno dieat Censor, se nellum in aquis, aux Pallushihes se dum observame, hor non dieit tamen Bauhinus Lvij. set. vi. si et alij Botanici non negat Ledum aqua se tieum. Quod autem describatur coloris lutei bot implicat, quia natura ludic in floribes.
- 154. Es hee Planta non evat quam Catholographus non neglixinet.
- i 55. Et hoe non evat.
- i 56. Hane in feetile aneneatam Censor non observauie.
- 157. Vteumque sit duglen sergentina in Cathologo & scribitur um scrictissimo shio Mach. Cur es aloso.

ram lation folis dans implicat?

158. Il anemabaçur in gétile, nee omnibres dabaeur nigendi espis.

189. Asse somniauit Censor dum non viedit hanc blan. Sam, que satis grandis evat, cum Brunus sit, co hit Prima Bauhini Tragi, Cayung, co aliorum.

i 60. Age Planto non aderat

ibi. Si legisset Censor Pinacem [iii. Let. Vi. non ne, gasset Soncos flore equeles, que en lorto evantementes dempore editionis Cathalogi.

i 62. Age Babilonica talis ex loco Nataliz, nocatur Stæbe maxima Babilonica, quia ex illa Regione delatum temen, es erat in loto bempore editionis Cathalogi.

i 63. Et lige Klanta erat in hovto dum Cathalogue s

editus est, quid autem Frammatuneulus carpet Cathalograghum, quia sensprint (stechas minor ex Senigo) cum lenigo legendrum sit! nonne uidit envorem Typograpolii.

free sees it geed accompanies to bloom doctors

164. Travaxacum (inquit Censor) seu dens Ceonis 35 spe:
hies dod: Mexico an Censor, wel Calamus envauent, nam
non Travaxacul, sed Taraxacul seubi deber (rebiungit)
Llanta, que hor nomine indigitat. Aphaea Teophra:
hi est d'A escio a' quo Prammatuneulo didicant
Censor: hon indigitat, sed indigitatur seubendum
est. Sed mittamus hee futilia ad rem normano.

Dens Ceonis tam primas qued resqued 3º dodongi
Taraxacum appellani potest ut un Rinaco (B. sea.b.

i 65. Mexis eur inuidus Censor in lace beo dences sie aevat in Pathalographum, que sensum sucionis ignorantiz per adsenbandum, que sensum Auceonis non sercio pit. Hie enim desenbitur Thlasse; seu Ethothagi eramioni folio Columno, ce dicitur Raguinus, non quod

Regurino sols delatum est, per hoc non implicate quod non hi idem Thlagi Clumnz, ciò est en Rrowineiz Saxoris habeatar ut in Rinace.

L'iii . sect. iii. quod autem. deat Thlagi deserviz prem in Cathalogo, non habere rotunda folio ut Clumna describit hallucinatus est Censor, nec enil in Cathalogo habetur, quod istud Thlaspi rotunda an acuta habient folio sed en heppositione sintelligendam omnibus notis debene. Cirhothlaspi Blumnz correspondero.

166. To fuit alpetitum lege Synonimiq ce natione Cachalogi, qui alghabetico ordine grocedit, un partene de de de de de le nomine insignen hane planoam, flores seil: Cardinalisio, an Trachelio Indico.

i 67. Tempore Cathalogi, es hee Clanta vigebat.

i 68. Be hoe resetitum eadem lege Inonimies ut dietum est alias. i 69. Si has Plantas non observaux Censor, equis evat-

i 70. Et ista Planea evat in hove bempone Athalogi.

i 7 i. Et panter ista aderat.

i72. Hie Consor male Edissavon pro Trifolio Americano commensus est.

173. Hie an evrauit Typographus, qui debebat in linea Valerianelle, Chinate Columna, subiangere seu Cornucopioides Bauhini? led non evrauit; namo et
Valeriana Indiea Cher; ut etiamo ex Bauh. in
hist. Clant. T. iii. parte. ii. C. exi. Cornucopioi:

des appellari potest si foliculos. formam seite ob:
servatet Censor.

174. Hie ignorantissimus Censor Verbaseum nignum
fore also seu 3. March; Bauh. inquit tire Verbas.

seum non fore also, sed floribus luveis describendul
quia March? S. sun floribus liveis pinxit: Lepidas
panti

tanti Vin Cennero qui so versatissimum in Pina: ce profetetur! Rescio tamen quomodo Bauhinul intelligat, qui in Linace l. Vi. Sect. Vi. Septimam Verbasei speciem Sescribens, in qua in 3 m Verba: seum Match. flore variare hane plantam autu: mat. Jum inquit Flore variat: altérius explano candidus: alibi flore provnes candido...

Cur non albis, si discrimen non poruir sensor incer albem es candidum?

i 75. Hic Censor inaniter blaterat contra Cathalognaghum, et in Cachinos se funditur, quan Verbas.

seum Saluig folio senticans Lob. non sit Cacynia:

tum; ipse samens prius Dinacem I vi: sect. vi.

ubi sescum Verbaseum negnem describitur sub

que saluifolium suricosum, et Verbaseum ses.

vierre saluifolium suricosum, et Verbaseum ses.

i 76. Hie Sociendres est Censor que lecto linace, set non intellecto in laberinteal errorul confunire la la confusione la pres est; reiat itaque, quaterer ent Verbani sleifolij

Saluifolis species in Ponace. Ho Vi Sect. VJ. ho e igitur à Cathalographo désenjeum six 4 " Jeluesna March: et primum Bauh: séretul wero einsdem sub rubico Verbasai nigni: quid inve? si sub dimersis no: minibus sis resetatur? Fortasse Foliorum Scones non satis faciunt? Cur Verbasaum nigrum que de saluifolium sutricosum lignorum in Amena, rijo appellatur, seu parqueas Crueq folium; salui, sonum criam lacyniarium uscitatur apud Cobellul es apud sugdunenses? nonne sicut sos variat in verbaseo.

177. Hie error garencissimees Typographi, quel si adventis: set optimus Ensor non sic clatis palmis viceonio: Cano hepra Cathalographul cecinisset.

178. Minor quod hie gensor de more non arquat la:

shalographum, quod hie Veronical Teneni efficient
gie minimam Raguinas appellitat, sed van:

tum illum arquat en ipras flantam pro ha:

medrif speria minore angustifolio descripsent

non

non explicando nomen wel Ioannis, wel (aspañ, quan mancus fuent in tot Bauhinoz levie. Ridicula professo tanti Vivi dementia, que nom alia indiget responsione.

mingers are relatively described by engineer of i 79. Hie Ensor Cathelographeem carpit quod Viciano Sylveshem glabram him Aphoca Tab. Mont. de: senjerit cum in toto Pinace, nihel aliad Tab. in Cathologo Visieg regenatur que clatine sa ippies hectoris que tamen Levat it in Linace [ vinj leet iii po Clatine 3. 2 Tab. Vicial beceam folis convolveli minois inselligi de. bere; usi uno Cathalographus hear proporiet non have, sed zuin ordine intelligit in Pinas, que Vicia byluessis aleera, nel sa Aghaez diox. es Gracea Maior Tab: Non per hoe tamen carpen: dus Cachalographues quod Vicial Aphaea nominaria Tas, nam n' Tabernemontanus Vicez grecies glu: res desengrent sub diversis nominibus, et per consequens Aphaeg species cum Vicia, co Aphaeop his Synonima.

i 80. Bis répetere licet ratione synonimiz, un alia's rictum est.

181. Et hie eadem résponsio.

i 82. Typographus Boerical po Boernica seviprit.

250 . The allegens live was not from my the start grant of the British of the State of the State of the State of the State of Le game marco de la company De 81 To hit eredom debetween the manner was and the 82. Superatural Sources no Somethy the second with the second the second that the second the second that the second the second that the second that the second that the second the second that the second th of angelesian character and principly of the same and the state of the Laborate Alectropy capate the mount of the little to the many Moretain made in more than the property of Where I call their programme with the programme to the second of the fire are stood at the same and the same of the same which Western Anthonographical materials in the artificial pathons . He or en Bineni Main Tak white our has strong nonger. This Belalegerapies many Higher Haller Commission they Accompanied had a marged manner nestres, the your confi Comment Mariner Granics broken Marin de Marinen C And the state of t

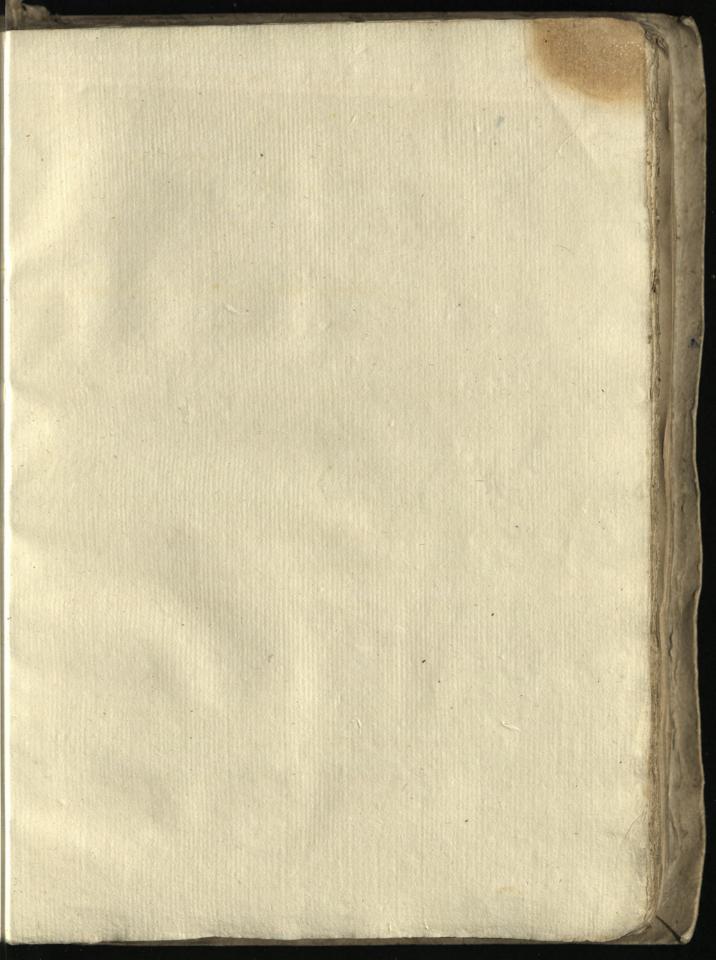



IN CATALOGUM PLANTARUM
HORTÍ PATAVÍNÍ HOGRADÍ
ANNO MOCLX
EDITUM





Mills tiki (animg timidius meg Poreni, Herbavus catalogi promieras novas, quas non mordendi Indicem, sed per seicus veritani; amos conceperas. Non equide illas famos es unes sed veritani estivid te unes lasere non delucums cui neque me issum cofare soleo. si quid toni est hi quoque mecum usere, si quid male aduesum, si quid assignito est enime es aci sensorial uniquela merito deservas. Boranice. scias interim mihi un hor negotio auxiliarius, ex suposinique since scavelled nostim, cui tonal istemi parte debes. Vale Porene canisime use die tualeans Poranice, en tomi mores.

5 Alliavia Kuljavis iva applet applelahm in Cathaligo, non quia alia roblir & prosset, sad quet passion massas, en of telly ovover coin wilgo to cognida 6. Hic consor falling Morsey ignoración Sciagraphia an wery Six Aling Maior, en Alling Minon 7 Juil april fair nome Farravij alijeere an July sit Planted describers 8 Juis Griminas hie Conson. Cathalyvaphy Vuering Alysum defignet Chi primum dum Vascribit Alysum Gal. Clus. quod Planta hipanier Marubio Limiles Cotumna autum mat ut widers est in Finance B. LV1. Soct V. - Sainon nevo proprio nomina Diose - Commen Lessibil. Itie Cathalography Marrello Amaranky admitit gainovso bonse fait, non Alexander Batalaming 10. Nomin et sun Ammi Vulgating describe Lod. in obser. Stirpier p: 415- or in Aduersavijsp321. 323.

note in wood from by Lycoum Aconin bycownon flore pakido since it much. athatograph est pubito andici possio steoring quod pallidume To plate h: fl. palifert florem euse recundre marchioli quel quaras in Lin: Bank . lib. V. scribas , cepera wero tronis genera purpures Sact: iiii. Acoms verus. Edendum evat winsnas six brique ensor cathe acons werns, nam alius est Acons Theophross Corraphel Carpie qui shius Dioscondis secundum penis sterbanos. poilis Legare de hieret Agevanim see jugarium iserue flore luses. Bauhin in Hist: Lant: superfluit cum cernim sit Eugabrican Moses Li34: (16. usi adun debeve euse flore luxeo, signidem ciminis flish, Le Sibi varis peripore : parsum um alserius coloris describitur ab illo Trusova distintione Agnus Cashis flore allo denderativ; averat que vitat an Acord un acidio Westingi rempore. — Deophrash Speciel Alliaria undgans nulla est varior, nee notific Sit 4. Ivagorogom Asine, maior, et minor ex ingenti alsines nersos ivosta Bankihus in qui Rdiques est Divinente quas intelligat. Pin. L. 7. Sect: iiii caralogographises . Ridiula consura Mineg congener seu mora chinenis. cur incidire en ce fhority quanto gloriam Ferrario nomes gisius vericento, qui egs candid valerial grimul norm orti glanram illas orendis ? sed sovout in Linace L Vi forse non nouix stomines -Joet ici ex Bauhino 4 Futiliz Langura Hipoconoviai eni occulus tot mens Lacusais bat

ill An omney Mysum Dioscoriois Columna , guod na est Describende Stanies ished Myssum Dios contris Columns? an in que in horso non Phytobassano, an montanus alymen Discondis in maiori historia? sed ve ueva unique is the Lonegus Con- ponensim ever in caralogo quel ununque Tor part nevaly reperiates in horn.

in ve herbaria Ameranshi Marcelli. popius Alexandri. utina animaduev: Baslami, si plante appellande, sunt ab ijs tisset asuessavia qui hort illes conquisiveriens. 26. P. in 6. en Ammi unganus frichsig . quorsul unganus. Linace L. v. Sout. mellum enim alied Ammi proponithichsius prima ubi constat immo genuirum hor esse existimas -Jolanu Bacuforin ascyroides Pling Cepaquino forie est : altera Jen sørgeknorensminen ascyrvides queda in monnibus ramora mulgo Am folis hisuris apud cumber Ceralginas. Amonius Hing Androrcemum bacciferum sice herbas sichiana nunlupavi non omissum quod Lagiteinum Ammomed Phinis : seu solanum facciferum Sawifolium Backini. addendul eras dit Athomas Car nomel illier herbary qui censes plantam etter in Cathologo hanc eise Amomus Phinis, ne Tim puraver Lauri folio della bab cina controversiam constave ila esse legisma To poo lubito fuit Plinis amomed. Deinde wideo in Pixace - 6. (atholographi, non Backines worave have planen volumen quot Balchimy ita fruitorus facciferus non acise folis lacining in Pinace describar up molicis catalogi auchor in many anim fait banon & ceve Jolann Bacciforn B:

- Sob. Duy polia escubery prout fragallis mas flore fericeo comode omitis poserat mat flir emulanting semina flere cerules sais declarans flever à imo Sersini aux isgallis asquatica minor roundiffic Servisi. Amygoale fanger have nomendahwam in Sevaror non repens fronda depringit Sed: Anagallis aquarica romindo solis; que anagallis aquarica rohindo folio non evenado a . C. Bauh. in m 80. p. 204 march worker :16 4. Bile corre Properer omina est illa anagallionis aquaries species in Stomacko quan town . Bach. Anagaltide aguarica angush: hie habited confi Johas nominas frequent, up nois, in foris Paracini, Cui Saris vespon aliquando repertos notis presentitos à Scarellas Sit er B. in Sindinosmo extra pertal unigo varacenisca. ita de Anagalio Anagyvis feriou minos · non reperso in Pinace distintiste. maiore knagyrin fepidas ishies minoris correlations Annythis leguminosa Jobetij seu orokus Panonicus Jecunous Clusis. Pinax tame Dicis Orobul panmice a Chisig esse Astragalordes altera perarion Apios indica! speranis Aporynularifohil see sinaced Chisis. Del est cul Beide losar Apini inferius positul in hiteris 3: net si per aporynul latifolial mielligia Aporynul 16 Hon tenstur Tobis devery quind est primes marchiste idender Planty que sunt evas primal; ad diferental series sporgno larifolis axtra Novan (at halo graphed emisde Chuir quod Scamoning geness est, nec 1 ub= necrendel eran syriacus desincera.

17 Cur hie canily for suda flore allo nustre ab engancis monsity, authour ansor usi est in hovne descensia nascio au ex Argemone papauens flere, enfohio. non unica species Verlinging in Avsemisia solio mariegato Marcelli. primo quide' Suo (athalo go Du athere vecens esses visa est aliqual naviegarione Jacany cotto Ben solis preselerve sed adultas à comuni non 1654 Angyr minore fly sidam differt Aspalashus creticus. sed in asperis maritimis dascripsevit, mulle facta Men: sæmine quoque nascinis; ex Grafino Aster cernicis (otumne ominus est, que same hone de maion uidi ysismer oculis hor anno florensem in hars Jed Calligabant Aswagalus saxantis flare anglo carner semine ouch Powers mistig americani. se misine Rigoromus assent Cansons que na in months sed in Pania veliquit cam lagite q vias, An cero que eschiel en scapionde aruense? intollexevit, ignoro cu it hericula cusi glaba aquarica - congre quid for B. S. sci. Solt i pomine nelie designare, neelles tames erse ved duriculas uni que aquis mascanes. Anagyriosm Apoynus vecho canadense. Caricini an Cornincer Ar forescenter, facues est ex Corner aprid quem legitus: Apourus Parailat fection recht minus · co quomor 1 to Althea uariegal flore greranie; red fusino quia non evit maior, sence non producis, que same non omnes flores es si ista maior mariegans feve sed ranne aliquos, alios vien Cor non illa minimulgari non dissimiles august, and new appellitando quod Garriy ni distas si historia discultando Plantary-15. imposcissos. LXI. Co.

itter Com himies brownen femina of santolina dodongi . supplends: woh Lan: 2. Ching alsera: na Dosoneus pluses vanwling proposing a Alaragaloidis Goo: non roa Cathalographur Grina minery west quanturening inter so different profes eto wiritat. - As magalordy snim herbartors que Prygala mant ex comme forbelis la Bauhino in Linace) Stanta est mula Cauliforfor Gave non ita growing Lan.

acevration harden non ita growing Lan.

qui ex caule alivo rimiles, furasque que in sale alivo rimiles, furasque que in proving non-Gloves 93. Balsamina accumenta Secherba impatiens dod. majos Seinne pier de sua liberalitare has nomenclanevas value anne Dodones vibrine siquide Doneus lainers Banking Confrance Salsamina Charantis hindo proponis, nonin Enset Attraça: impalientis herbe, Persicarial viliquosas huscas Witem Dod. caranancel alseral Esalpini inselligens. one ovobre Beidel'orav Gazniel Alpini. Eis sovigno us in house. Lanomin a: A est notatio Outij Bellis alpestis maior dension shio Estalpini . special - passus est in cesalpino nihil tale vegenes ig (aligabat Bellis indica maxima · più shiw non est Centro Berbens indica Camerani: quad ? 20 Insulsa Blike sein polyspermu 3.3. delenda disiun crius Covecaj quio à particula: seu, na in Pinace Blini Polyspermo mali dis repeteratoribis Carranes Bauhines no dinonining!

Blipum unlgare Bauchini album. non ita stas in Corrable Center Pinace us nidere est -. non eudio Blipem rubrum Thee mains Bauch. Bacchinus scribe Vina Consor tames, Blike nebne mains sine disiuncione -Species quas Bufonem hispanicum angusniphium sece unlgare Fanjis Comistas mawhich : ungave Buglossier mawhich nusque Segi parriculariser in Frigania nasci -Jaky est us a unlgan Ssain Bugula minima seu prunella v Baulini. natur navicgati Bachines tamed & Sow veribis in Pinace. Estibite and Prirella mina alba laciniara, non minima publicate. sed her non repenher in stock -. 24 naine obis crois: quot plante in Cresa nasums, que en alik & Suficir Creknse Papiclani quia fortalle alauta exinde delasa forjum moti mnobbiet antique Min alieno Low Sobolesceve ofseranch 25 qui si perije perinsqua Tabha Thelidonin mains omissidens, cuins drig species Mosey e evelour? suns in how ungque in Bauhiniano Mauhil nogly a hor Saki proposite . He omissed est chelidonical minus quovundo, alivre ueno vaniencieli genus, cuin, Superque Supra The parity suns Differenting icexa adrivationes vesponsurest. oue parter suns 8
27 gue non evas Bauh in Pinace
42 in Books ner Chamelea microtos, omissa Est in Cashalogo Calendrela prolifera Jen calsha prolifera. V Panh. Describense non est in Horto.

qued staterat Canna indica flere lusto seu Brundo X Baubini. Consor non næ non décima simplicises sed vises indicas, quare inter Uvi Auvi- un decima simpliciser sed viter indis inter has Carra indica flare purperes; trundo & Bauchini - non runne quantina, decima sed nona. Blis humida agans fabago dicha sece pormulace folio Prawhini. mollie Serie, non'est -. 4 guis paniciam agnosit àquand Carrens spherocephalus annus quendas uiquit in relutarions tivo, nunc non reideo nakanben. Quid d'en inquit avoires Chrysanthemus, seu avacrilis maior mauhisti. Luxury (ili favios pihilomines Marth unical tonne progesnin anacrilido quomodo autem quod est unes possis dici mains Lantay his. sine suo minori isse uidean; interin glanta que Exili here how nomine significance Scotimus est Theophrosh Liquelas apero Cenalpine injudaca Shin Caryophillara algina omnia minima? ons, omissa est, gue wire for ved de minimus non soles auvave Propor. Hazubun. Centaured minus flore luter seu luten 3 Backini. 29 caron addendus eras pershianen, quia in hac specie Typo graph proponitur a Backino, en folis caulen amplexaniles 30 Jary exa er non amplexannihis, un undere est in vuo Maschisto Aliquos Simm conne consegue produceres

Bi Johnson Thomas 53 non en ar cur lutinocht ich cretium, du ali romanus faciung s. Some ut in Linace Line Chindrilla vava ovenica seu vava per purea fobelis. Jeco. Sounda quarerus everila qui ena in Apuha ras canos us serist Columna qui senecius cardred Apulas Cicer splices mis fobes. quid ? an differ a Mauhioli cicere jyhiessi ? Chamepini spensia Dodonei. an est Dinerva a Chamedri lacineani folis foles. superius songers : non justo Cichovell minimum ragusines. non saniger her ab alip cichoveis distingui mihi videning Jed addendu existimanevin aliquos nevbu, singulares ferendi caliculos modul explicans, in hos enin mire Discrepas ab alijo Conjundru altern Tobes. desiderans Conuchus cynamuelos sece fagopyvi facie See convoluches niger Dodonesi . sani erap proposities superius nomine Cynampeliseei convolville nign Dodoneji -

Temani peregnina flore also simplici. nuello alia est clemans in how flore allo (excepto flamula jouis Dien ) qual illa clemani species quan Arquillara Anagine! Theophosti eise purat, sed has unique locour in sepitars nasihur, tanks abert us sit peregina observació in publico, audio tame repenir in prinario torto ( rithamis hiles matth · addance, et quarte ; wid: enin how anno in have ( voce species; for sure in monthly ab herbaijs observate sunt, in har wel nulla wel courte jauciores midi Cuminul squestre crericus march. nescio quo loco meminevis machiolis cumini sylvesnis cretici - quare commodius cumina syhveshe primed match soniched ence Cyanus minur flire ceruleo sobel. si differ à unigan arreard, ignore quid six Cipenis ésculerres march seu Tragi Macthioli. scriberout Trasi marchisti non Tragi.

This his sums maranely in minus credibles

Verlingio perpera commun his such in hasto

Maranela ascripsia cuin revenu comines

maranela oromino alia ver via nece different

a copiso March que buchito an reperiance

in horto nisi forte ila queda specie, in

fichi observata del siliquia mininos

produccio interia un fingipur in copiso march.

Convoluntus pice folius cantasnica qui bustos.

omissus est quel tamel ocio-esse in horto, es.

passim nasci in montifus paraninis —.

Dentavia prima, eritronius Mauthili non
pursum imaginari que sit inter Dentarias
que eritronius morenis
Doronicum Burmacu Clusis des questra est.

cum multa d'oronica ausmiaca proponatura a Chino? properea inser ista non video scripur d'oronicas istad cuian fosia caudem amplechemen quod Chesius maximus sine. V. ausmiacus appellar quod certo reio ense in

Dovonicus viriacum Cheris 4. nescio and somici an typographi errore stria migracierio in Siriam - 76 Dulcamaya seccidanu randens xij Bachini. exod est cum dellamara sugrasingen, as so nonest ease, quis est ? The second secon The state of the s and the management of the second state of the second secon The state of the property of the state of th Commence of the Commence of th Denuscrepias. nique Chenus en neque Crepe pro: pria plata. Lice Pona ex Belli Liene Cognominanevis. na venius cypisispecies est : Seince nasci Existing as Anguillara in Alarmo in money Majelle 720 Clasine this rominor, sece ribroninos ERRORATO NEW reveranon observaci have plantas -Equirend marinu caule neior Bach. seu mua marina Esovnej fortane in noshis mantimis regeriher, at in harts quior sciam non est-

Evingium nobile Sernerij : quid s Cringium pumilles arriense flore copules. in normis aruje certe non produciny. Evisibilis Plinis Alio lacincato S Plinius united Ensulis Plinis folio integro S. Crisicalen proponia earny neque lacinean nec integre air esse This were necess on Plinis Leginmas Cristalis, na Clinis flere est flaces, as Einstalis que in hart ex pur pureus producies ueru quide en quir Enquillara notal in agro vicentro proper figuras legitimas Phinis Evisitale floribus huseis regerini -Enganvin aquarien famina, seu Engannis Chrisanshene Tab. · ide en cun engassio aquanto flore hue sugra posito nini faller ; quare comodius fecines 11 primus ecupationies aquaticus folis partito unanes, secundidicero : Eupawinio aguarices non divisus qued rame in those non est

Fagus . sed cuius fagus que verig narias planta pro fago notis ottendant. Flor searler Sonicevi sen flor sanguineus Monaros. 11 qua fides - Bachino, toto 136 flor learles. Sonicevi distat a Sanguine Monardi, quel his nihis ve ueva allied sie qua nasherhis indicas realgo dicres, ille viero inser armenios resonatur Franquela march. eade en cum Franquela seu Alnus nigra donnej sugra posita, se finceur Promining formue Fiscrime invenir Frumenne hereical seu fagogyme Dodongi Dach. nonverevio fagogeni Todonej a questorias dicho ene joument hercical properqual At à Verlingio, saracenicos quides marginal from month named the to begins year languages of other and the consider market Minister quar ele

Salini crencul since paflustre alho Bacchini.

Jahini paflustre Praction in Pinace forance

Apoliti alignostis Chon jeah; municipalis est us notas Gralginus

in horto con hamidius

propuer elegantial, ca varitase proserecundul

non eras

Francia quelea Bacch: amphibologia en cul

granolas conclea Bacchino coverno, es

yrimachia galericulara, ca chas granolas

minor qual ponis in suo maechisto.

Helleborns hipsting rinosus evericus. Fersideranse Herba mimora succuina Arosta. Dinessa plana sunt aprid a Costa union mimora, en union primora en uniona primora en uniona primora en uniona from commerciant herba quas hor nomine indigitat Catalograph. nam illux est tangatur nere tablit nac langues is. Ano ela pro vidi timile que taculum maccinto Mimora qua ta delist ese in thor to. Har same mimora potrus qual terba viena à

à costa angruere mi si videbatur. Hipecon Matthe senther Venera Verlingi. affectato est isto laws not ance Verlingies Acea ueneta dice fanor -- De la contrat parties de the wind better dealer and the second and the property responded from house north her of the The second of th Sasminus avahans mali auvanis plis Nicolai Georis N. Veren non ut illius qui primo hane plantas des origsevit, is enil flier ferrarius, Jed us illies que primo hanc planta horse paracino addici. CREATER & EMERICAL SERVICES ini belbora flore vario. extal in histo Equini Visati anthophiti, es alived, in with man a pussies non midi. earthrane non eers ments the house sever habe deplies wante and Land all the state of the second of the second and contract of the stand through him on the waster man - 222 and the replace

L. gi Lablab · Egypnul Alpini . Desideranu quansiis alias asperis factica sylvesnis Matth. omissa est Lapane oricenne seil nibre meraris - eras tempore Verlingi facenes mexicana asko peregnina ex Guinea Passo peregninas hane planan hapiras nature with: heires hosh Genriale polisses mun specient oming. Leccoid Wenter Unicular Semine Algine Leucoid ovenica singulare since Argenses Agini argensea Alpini nihit haber comune out Jencoj nanira, de deceptis est Botanographus errore ryographi qui argentes imagini apposuix titulus jeucisi quel debebat secciso semine unicula, hine none qual Biligenser aushores inspexerit, es quan credichis fallaci imagicenculare speciei, ec bihebone fidei, att argensea Alpini non extan Simmin ecchioides I planto her qui neger toupleton factor est huras nihis habes ecchio simile nini gud flies punticulis quibilder seu nevaculis est asperant unde commidies fortaine diens eures. fimorial the nevners sine affers

Jimoniul minimul reraufand requesioned, an pumiller Churg. tanns insidio ostenderunt dij Jinana sperins flare miotaceo foto carnoso Verlingo an linavia folis carposis cineveis Bauhini 9 Chusis . non est certe hinaria folis carnosis cinereis Bacchini sed quadrifista ex monte baldo in Hort of . 100 Lohes siliquis ornibyody Backini. Plansa qua respera lond ounithopois siliquis appellas nihis alie est qual securioica minor mach. Bah in Pinace Jecunioica miner herea corniculis vecurreccis, non lones viliquis Or hithogody Sichnis hanpina flore simplice seu minun flore Chisis. cecus exact in forces Duxit . hypographus us existimo, pro miniato minuno posseit in Pinace hine Botanographus nihit ulma sentatus minutos, en igre serigii. Lychnis bizantina flore pleno sen flor constantino : politanus incarnanis Cystitensin . Zychnis figanina flere pleno que in horts habener

100

Corcinea est, et diversa a flore constantino :

politano incarnato estitensia que tame!

Izolnis lisanina est sed floris colore incarnato di polinis lisanina est sed floris colore incarnato politania l'ascelli - non est flore constantino politanias minianis

Costineo simplici est sed species questa alia peculiaris que notas Bacchinus in Pinace ribi lyesnio is corcineo flore varierases proponis.

Josimachia galericulara conclea ? acchini.

quai hor nomine oriendount Syrimachia patim

galericulara maior, en historior estrinferius

fosita (nasciner informano ripis una cos

siderinde pallurai ruelgo diva) nerro quide

est altera huius peciei foprimachia 2 at.

minore in hub esse sed hanc multili prepor

qual in Berardo, en Parkinsono proposital

observacii quandos cepules nomine, que

extra hura spinie nascente nurque aio:.

115 Malua hortensis flore pleno nigno Marcelli; an malua arborea multiplia nigno flere Tab. insulsa oubitatio na plana res est. Malua inoita-flore roseo seu Prosa Chinensis. pulchra ex rava regeria non semper placens. reide in listera. A Althez congener sen Rosa Thirensis - 207 Malus junica flore pleno · cande re jun ou malo punitas sylvestri sugrasori pra lices . (Bachines in Pinace wideaner Distinguere. rèque in hort grester fruiteres mates punices alia observació qua balansha ferense que Cersalpino Dicinu sterilis, hance pur sylvesne dical quia fruche non feras Inelilopes supina evenia an syriaca Gob. Bach. nihis enin aliced est que igi supina crence, es an syriacas sobely perpena diciper qual =

109 Melilohis italica folicalis rohindis & Bauhin. in Match. Melilones flore allo . adoi porevar enflore luxe o que lokes spluestis en Bralpiro miphi reielzo eidel, nastinu in horri et passin vecus margines agrovu! Mercuvialis sylvesnis femina; Cynowambe Cameron addening eras sexus, na aqued ipsul est Cynocrambe mas en finina, mas est sugra posita Cynocrambe Discordis nomine, fimina uero aprid igsul est mercunalis spheesnis fomina C. Baukini . Movsus vang Dodonei sees quadriblinagnaria usina, foranica humina, quad nipohius aquaricas more rang dixin Dodoneus., as si dixis qua varione que flores sant sibres consens flijs, flius aux unicul siz singrelo pediculo quadruglex. sed yse niderit, ego LE MAN B. MA Nimphea javua Cesalgini dicas. planta m ic digni fication

Napellus flore albo. ignoro qued vit Ningher also flore minor sew Nympher alla miner Bauhini . neque in Horro neque in forsis Paraccinis observation Nymphen hee also minor Bachini sed decepty est existinans masul vang dichet eine Nympheat minere Bach. Nordus celvica algestis flore huteo Ousij . non Lizonni reperin afterant. The production of

Onobrichis semines pinoso everica. nadus delara è Cresa muchelles alson. Origaned fishelosed Elemna. non Columna sed Orobus alter Pasij seccantilis legicminosa.

iseru scripta in historia A: stirlis legicminosa. Antryllis. Pesnia femina fleve also pleno florem mini, en te ena, au Paracij eises recordor vidine ex horto Nicolai Jeonis, or planes in public howh non extat Papauer spinone flore pur peuro no de de sidi. Parierano since Alsine Maschioli. non Alsine si Dijs placete, sed Helxine mach seribendel

man o for Paronichia. quid I in Priagus commisere Muchos Paronicchia ut ab hoc catalogo summoveseren an quia ignobilia gramina sono, espeditos undique notes regranter ? Peplus, since Coula ropinda Banchini. vapo eras hanc nomirane in histera. E. esula of Perasyes Brycillars a Marchiolo Tursilaginis maioni nomine proposita omina est. Pulorella siliquara Camerari ominaen, que rand on hort passin suo tempore speciation -Pistacchiel syriaced fruch rounds see as for exolica Bacelini fruch vacemoso asbuscula que in horn ess therebino persimilis non posest eise mes indicis ar for expira Bachini, primo quia neque folial laber mali acq pyvi sed Therebini secondo quia fuche Reellang similes per non producit sed Lensiformes how en congresse, round taking. Ego suspicares sum ense fiminas therebinnes Theophrash .

Polemonied mines algestre - ignovo quid six Rizononi rame diuna vegerivi in monsily Thesini, at in horto non est Polium arforescens overicul seu frutescens dission Pong. magis desideratur qua specietur in -128 Poligala recension flere hues mini navani fuit regerivi insumano asome sed in herso ather non descendin Poligala flore purpuveo, en ceruleo · undganises quanuis sint properming sunt Omissul est non minus frequens alijs peramogens in fonis paracinis . Poramogenes folis lans Glendenibes & Back in Pinace. Ominu etal en Poligonans quodas peregninus quod in mose an flore observació hor anno forte Dicher in Parkansone Poligonard encenoral insiew 132 Francola flere purpuses officinario Bauhini - Prunella flere allo Bouhini non reperio in loto pinace has duas Bachin nomenclasuras

Pulmonaria gallico flore luseo seu pulmonaria alsera matchisti. implicas Pulmonavias here flere cese altera maschioli quifleit purpuveis sua pulmonaria alsera describi. hinc liquet Bornographer iconibes nimin sidere para de auchora descripcionistes solicins. sveperes non video quenque istas somigues pulmo norias in catalogo descriptos Sallicas appellance preser illud streracio grand genus qued newond stieració Dicher constitution as no all all all the property and have Juanochir indicus Camerany . nome sans declarar planea indica esse quercus, genus est quod mulsos species compleur hur, que iginer est ista que his significances :

Juinque folial pagiferal regens flave luxes

Columns viens sorper est in historier.

jone non existino reque uideb quenqua

repositive

Colora in are Esperie

Romanculus flammens manir Dodonej.

Jemes visus est ab ishis Brizotomis delones
vi horher ab Alexandro Baslam aim quo esas
du forie regeriebat informis paraminis quis
Sepurgais omnino periji.

Rananculus flammens minior Dodonei nomenclare hee non ita stat aped Dodonew 12 fides Bauhin. Minace sed flammula vanunculus, qui ide est cul vanunculo lanceolato T. M. regno posito. —

Ranunculus alpestis folio nuaceo seu grecos nuts plio Chesis - acet Synonimus est cel vanunculo algino coviandri folio Pong signi Dich , aux surhi Dauhinus in Pinace Ominus est ranunculus exiguus sceleratissimus a Trago Dienes mulgo ems galli qui est V mach. nasciher inherto, es frequens ubique in grans Rayisma monospermed cresical Backini, nulles alied monogrermes rapisans, us conicio ex Pinace nouit Bachines qua Mud ques in sur macchiolo, ex phytopinace groposuix cretical tame non disis, en re uero in normis agris parid regenter Rapismo resigonolobis cresicis nulli alind rapished remgonoloped extax in horto quas Med quod in bracchio gestone Rizonon; Rapismi arusmi flere purpuses. non midi in hor genere flere purpures . nequals quest haberet siliqual asticulatas, un escribinis huic vapisho purpuse T. M. a. & Backins in Pirace -

1813 meen

consume.

on southern

appear year

in material and

Ragunculus cerniculas flere also maior sen vapunculus alpinus corniculares Bauh. in Pinace. hai nomenclaneva exprimir Bank rapuncular iller clegance que sur machielo apporuis vapunculi alpini spicale remilies nomine en Pona in sus Batos Trachelin minus petrous nominació hic tame copuled produced flore non alow - 1450 Regenules machely folio flere quiar conles an raguentia cornicular afinis Columns. cere Prauhinus in Pinace non Tubias qui ux sugra notani vapenceles algines corniculand appellar, ader ux aped igsul Backined ragunculus alzines corniculares la rapuntio corniculate ufinis (dumno ease ver omnino sit. Rosa sphiespi seu cynosbatos Phinis. Dispered si wish quid six cynorbans april Plinias an Differe a rubo unlgari ? preperea melin miti Dicas quenna intendir proponeve Phinis cyprosbatus, an cappain, que conosbar appellan friese

Tentis Ilinius . sed copposis neque inser nosas sylvesnes neque inser nebos vepponi deber , an cynosbahi quel ab alix cynospasho il alije nen neurospasni worani fuine Dais hb. xxiiij cap. xiij as nechos ashere glanas observacio neque in horto neque extra que John habear nesigio homini, simile, un de hor cynosbah hadis Plinius Rosa rine pinis Cameranj ignorans, es Upsi Rizotomi Rosal hance Ques hipericoides sylvashis Dodonei. Planea ques hor nomine donas non est ness hipeniis des sylveshis Dodingi sed Budiscened fepidel - ( Baukini gun in sus marchisle appirtie, finder enin est, la hircut vedolet, quod de sua hipericide non dixia dodongue could not plan resource despendentes les des Michigan alternation of historical

escipt in

Saluia baccifera everica gobel. que valuis Sambicus montanus fruche rubro, seu montana racemora gob. suo hane reperiri in Monse Bator up novas Anguillara, at in publica horro nontro observació. Sargioides hipleuvi sho evenica inhort non observanie alia scorpiosol toho busleun qual Columnas por Diocembis Chimeno proponis, Cosalpino accriccela legionis unlgo Ditra; neque Bizonai alia ossendrone Secundica peregina Chisis . nen widi in horto securidical que siliquas dentatas uningue produceres quemasmodes Backing Securiosis pereging Clusic ascribis in Pinace Tend aquarius flore tusto . nucles adhue noui sédul in aquis ous palusarbus nascens > "Cio tame speciel quanda aquance strationes peregninal quiherda sedul

aquaile nominai ; sed her nen extat in horhe juggeres meminerunt Cameranius, Chisius es alij accurdos sedi pallusnis, nevil hor non turent, sed jurgurent aux Cornew producit floren, un observar Bach. in Finace quos eque desiderans in horto. omona est alia minimi sedi secies segra scripto proxima sed insipida que semper wind hering minimul ere Caralpini sed fortasse cutalogographions have insellexin illecebre sempericiei Sobeli; nomine, ignorani debere ene acres Aizon & Diocondis Columns om is wasterla quod in ware legissino promente luxurias Sena orientalis Gralp. Tab. non modo Oriensalis vena que vemorior as italia nasciher sed et Tusa que facilies haben posen carex horas publicus Serpentina landrifilis Macchioli unicas lands proposais machioles respensival earg mechisina foto constane soripsia, si que

ause lanovi eris slio aux revpensina machist non evit aux salses a priori non differet nisi varione habitudinis que ex soli natura pinguiori uet macriori depender. Les ban Algini. negue planea, negue semes amplies observation Sebesten Tragi !! Tomniat . missa est elegans stani cesicarij percepini species solono ert. for pollido congener, Soncus levis lacinlanes queleus Baukini Soncer levis lasificient flere grules Chesis es Baceh. interrogati Rizotomi seger his Sonchis cycleis, respondement le quiste pecie rejevijne in monrihes Bassanensifus qual tomes in how non habens; alcas weno sonchi speciel penins signorave quid six Stebe maxima babilonica · hope miki orkendere restimp Bizohori nisi hor numinie inselliget styles plus alijs non ades maisiel à Clisio propositis qualin monsibus normis regeniri dicuns Super joursuine -

Stechas minor ex Serigo Leonia dica nodo ab horto Lemis in publicas delasa fiit. Cerigo non Serigo legendrum, qual insulas anriqui Citheral novement.

Jana que hor nomine indigitat, aphaca Theophrashi en Gralgino à noshis prino de Can Dices que tame Dicessa est a specie testia densi Leonis Dodonsi.

Thlaspi seu hishothlaspi ragusinus cranioni folio
Columna cerie nucleas plantas raquinas comoni
racit prostera hishoshlaspi quiod hic inselligam
pinguiora quide habes folia sed non vonunda
un Columna de suo lithothlaspi cranioni folio
innuit -

166 .... Trachelin indice seu flor Cardinalinus planea quide legida, es romana purpun inclina non tame tank est. ut tokes vi catalogo deblas nominavi. Trachelin nalerianoides, ven cermicaria ualerianoides equelea Bauchini. prices remo ma liberalitate accepia Hornes, ax planed non producis -Trachelies perses minus Ponz. mier vapuriales superius seripul nomine. rapunculi phio wachety flere quias copules an rapsunais curriculato afini, Eduring - 169 Trifshin fakans ereras sen siliqua falcas. Bankini. non observani Trifolier corniculant wericer sen rilique Cornera Bauhini Trifolie Sellar Bach in Prod nono . non es Tripical muliplici pica Bach. non ex Tripolised americanes picani Bach - prifoline enericane quid his wirellegia Backing mon est quito nune in stort wight a hor nomine donary, in stedy varie wighy had

Certé in mes Macchiele quarter merbarans midener exprimere nerbosens prusiasen qua saluis filis late & Bauch. in Pinace ex in

idd judio and newbasio saluie folio successes sugerius posito.

Verbena surveum unlgans seu sacra

vura Sobelij . visus teneans amici s
at ferricius Dixinet sacradei Sobelij:

qui ulrbenal sacras vectas, non ruras

nominauit in Adress.

Vervnica therenjefigie minima hagunna sec hamedus puna minor angustishia Bachini recenano erat Adended nomes toannis us inoverceres quis nas ex duolus patrihus hane glanas — prozenas ; 7 4

Vicia spluesmis globa : aphaco T.M. nencio quid intelligat per Tabeung Aphacas cir in top Piralle aphacas TM. non repenal certie T.M. qual nos cul Gera aphacas Dioscoridis nominamus apied ipsul claines. 3" est. — Viria inen lavea seu lavea march. in est cur lamis unigari sirato seu lamis alta linea notato Bauhini supenius in littemil; scripto.

Becirchas Macchieli superius singeras in historia & Cichoveed sphees he lacineans seu Zacincha Macchieli.

Machioli Boemicas machishes nominas



Preser parea que singularin adnotata sunt, trighisee erial in universal peccarul erre in hor carbayo obsence Prime quia runqual ferme inruitur libri titelus, sine opus, in que proponuntes al accomiles citaris, planes, quios erronos prejue hionibus non leuis case posest occasio, maxime si illi auchves pluses un fi, libro etidesira plignapa i Dicaru: Clinenes Clusses, qui aposeris Timineri an de calcha sen de scorpioide byleni folio inselligendre sit ens unangre planent hor eade nomine Diversis tame grains programme a Columna recumdo peccaps est quia cis ta freguens, es rimia fortas ; montro frat Bautini misquel expessives quis ex duotes francous, embotus magni nominis Boranicis, intelligi tebles quid ad enitandes exbriginisses evas aprime necessarios; sur salse indicandor semper

erat genis titulus, exque facile acciji poriinet La que Bachino inselligerans. Terrio quin nonserel persqued alianius plants Leginimus indicates freis truen sen descriper, ading ; que fustarrio: Banhini, quis vicus rece esses fachel quando adesses alique ambiguitas nun scilices salis planen ence huins wet illing autgi jita osiniro insulswest quando res cira consonerias figuida en exemplo ren explicato : si aliquis scribat visuo caralogo: Lespenina mach Buchini . Dipio Bachin sprino axera ve judico ornes enin posser iones Bornisi una se candel planes pro Serpensina Masshiel: agnoscors. af è contra 16 seribus alier: a fight distails Columns au Donnei non soler petras sed ex necessaries se faccier, quignon ormes

pro Divisario) alges plantal qual Columnia.

and Dodoneus Divisionité aligne existiment

proportione. Les est posses pa quarres perates

quod socilier non contingantes quod fien

proport in hos caralogo, sen prosiné non pro
ponantes que nativa similes sant es cognase

plante. Sed quia aligno parto henc

enore excursave poses alghaber vario

edo plusibre absines; titi actora etiphice simul
et entiron delinguing.







Stote in Hotel Sei Vinduis Cathaly Bantas. hort Labauin Cedà anno i 660. H. i. Acomita Liwcsonn Jashalograph. est gow. match. Il. pallio un ex Linace Bank. L. V. Seet: iii. quare inique ansor Cathalographur Carpit qui pricy utina Lagissets
Bauch. in hist Reantar. L. XXVIII ajo. Lvi uk abundi Tibi Jakifaces to posevas and the A Frustra définitiones in Leove Censor quevitat an non aling Levery year proservity intoligation Theoret. com society. Tragorogoni est insta Bank. in Linaul L. vic. Sest. iii. 3. Ridiale Census in er floriby quant Jogs. Caming vegerratur procht

in Linace L. vi sker iiii. 4 Fusilis consura hipocondiraci ani ounty wel Many Lywisbat. 5 - Alliavia unigarij ioa appellabur nobilion prosses Tes quis passin nasias en ob Alhi. Forem etin unlgs Sio Cognida\_ 6 - Hie Censor Galling Morry igno: varie Sicalvashia Wurerlys -Sit Alline maior er Athine minor 7 - Juis di nome Ferrary facuito Jahj est Lanta descrippite. & Juin Criminas hie Censor Cashalo. graphy utvinque Alim Tetignat Clumne jovimm Fine describe Alithe galani, Clusy; quod Planta hipp: maribio simile folumn automent ut wileve est in Sin. L.Vi. Lett. V.

Semmon nevo propiro nomine Di mon. Column. desmisst -9- His Cathalography Marrello Amavantes apprisht, qui hoore donn fait non Allen! Bahalaming -20 - Honne, ea Juum Ammi unlgabing Describer bolling in obser. Sirgin p. 415, June 14 Bonevi p. 021: 323: ill-er fin smires describende Lang 122 gue in hook non Junt? 13- Hu Tyncen (enter para nevaly in va herbaria utina Commaduen tipes Dueviain gob. p. 136 - en Sinace L.V. Sect. i. un constat Solani Baccifern Sere Stry ch noten; Ova uslgo Amona Stini hounger non quod Legitima six Somom auter in Cathol:

athalogo Lauvi folis de suidatur To pio Lubis quis (atholographi) non quoi Bank. ita in Dinace describat; Men emin fuit banker dieve Solam Bacifera Bank. Sed fami fotio ex proprio maros dei enim en fob. king folio describery in Advert. p. 104 (pro us igh f placuit ) Tibhymali Polia emulande imo Levrice aux Amydrale faire, en finde la deprinxit Bile cevec in Stornacho his habit Center an Jarigoise ponto sit co Batter Bankinn in Linare ita de Snagalide distintine Minxille

if Hon banson Landay que Sund e Hora hovour (asholographus ochineave 17 for his cauteles Consor nescio ans er Veslinging in Suo Cathalogo Labour edit 1854 Anagyvin Minore Kerisome de Maion Jed Caligabase Vocais my Enson, qui Linaud Lagisse gloriel, an viero intellescent ignovo a it Bankiny L. xi\_ Veit: 1. Anapyrim avbovescente describat férida des quomodo Avbore non widit. et si divbore : sceny est air non major appellanda. et 1860 maior au non illa minor avo Sissinetie ne majorij nuncujmo da? quod Caving inspeziellet in hill . Mantay . Bank. Loci . Capii:

18- Si aby Biles fenter perpendisset June Evol Lanoniti 2. Lusig et Astragaloidig for non ita Cathalographu Criminaly fores, quantu coin in ter de de fevant profes wirdset: Astragaloides nangs. herbarior, que Tolygala Mark. Cex codem Jobalio en Bauhino in Linace) Santa est much cauty que in Sumitable caulin flores glomeration feve non ita ovoby Lanonsky ex acins caule alii Cauhinh Siamans flo. resgs spartin nasung: vecte same Banking Center Astra: galoide Dod: en Grobe lanno. Clasing esse una, at earne flans 19- Pelivabat Jensor 20 - In Julia correctio quid est Musli bis repetere in Vynonimis.

21 forbøfse Censor non misis -22 Voina Censon Speciel qual sangis eddenisses -23 Sais est ur a unlgan discuminet tur naviegata extitité uma lis pubesceret -24 Livindo objectio: quot Lang in freto nasuns, que la alib.? Suficio Vedense appellani quia fordofses Llanta ex inde belata prime innobili an sequa in dieno Loto alsero John Sobolenere obsers uavetur 25 guid si pevijt ande Catholigh exorm? 26 A hoe Supra satis Supergue -27 Jug non evant in hovre, ner in Cathologo Desnibende —

28 Quid Staterat forsor. nome inter Vivri Aurielles en Linguiente, en inder has nonne quandam Desnih gensocry Joly hunning Modiby Lewishy abogs nevico in Salution by nascande ? quid si (ut inquit Lufing L. iii. hilor. Hanos Lantar ( Lini) has Tingulaca Thing que cived Souved nashiour ! evor Tipographi -Bo Saty est aliques flower, ti non omnøj, nanegas moduceve Bi Subintelligiour puino ut in Line Livil Sect. ii.

133 - A por saks response cut no no. 34 - Meniain Ligoramendain pie Scioley Conson Blasphemy est Joetser sit passon fuite atheles graphus quos poting ipte; quomo Jenim infesalimo Iselly Solpelary Vin - Maior dension Glio non desmi sition nomne L + its ago. XXVJ ignit santa delineas! Ciny talio Vant certa: (n tua (aix) nosing quedam Sabies Bellis francosa ramulis lignosis, folis modere anguloti ins Langa non Smith Casalinny. 3523 (quy non indist de Coloribey 363 Just necessaria paramete ( Seu ; pri tali Blis distinguendo at Alijs on en Sobis in Stimmer obser. Pag. 130: Solypporon Vocan wesit. Is aditan Alix folyspermon

38 Bliber unlgava Alber en in Cashalop Planday hour Safauini edin anno ilfo Ausare Vislingio Describition Curaine asocher Baukini afathalographo? non abbrudenon ille ses poring Censon qui Bauhinn Male intellexit un uivere ex in Linea Livie Sect: 5. ex in Hist. Plantay. Il + + + vii. ex Li adi ali pavoimb (ungave) id im: portat natia qual Comme o quela Many Tulyo Blim unigan Diomase Bione, o Biedona croubation\_ 39 Do how response Salig Est n'38 40 Juis implicat havi Bufforsu Higamin angust flux quod coin 186 unlgave Buglosse Besth. Al Juno Buchiny lib. Vij Secs. 22 - pu Sinue quinta, non Franclia us ais Jenton Sed Trum ella mount an cambiso Consure ita iocari Liceat,

At Si an Francla V. Bauhini Pather. lography appellauis minimas recis Peris na pisterem est a Dankins 42 examissione Typographi in Cashelogo. 43 Subvegia for ante Cathelogi editione 7-4 lt har pavisen Subrepta anse Joshalogu. 45 Cur bis reperendu new on han Cathalography Saby Se exprimet nicerdo, Jana Indica flore Luteo Jan Avanso hor est Instea Swin L. Bauhin 46 Vel ervor feit Syrograph Vel Cathalography intelexit (anam mortam & Bruhim Eyst: Color ludes ded vubirj Anaulij punesaba por Bibinchone alseny Luber

47 Jpse non wint -48 Joa nocabur quia co un lo popu And Cattharacoa Spakisbabur Se double sie and come of the It car rander Jacobs to be present A: Hon evat in horto SA Cashalography Jum Cisat Planta Aucoris, non unnes circonsont tig desintere senetur, nom and auctore ipply incienive aug, wet new July igse aline addie in depuis bione farming plants quam Centaurin Him ft. flavo us consoat Lvi. Caps. 1; de Plantay. Histor, et in Sinae L. V. 11. Sect. V.

SB Ho's Sub nomine Cretici en l'esting? das in two ashalogo -54 Si seme non en Com des ex Apulio Pelati Fores non Cratica Sed Apulla Movaretur 55. Juis as ser forstan senom (asha lography ament enumerare) Aucordes quitais assistant is and canon description in finace observare, someras di Gramatia Cally Calliessay (iver hor Job: Ang? Dod Gestory Camerar: Gievard, er Alios. est - Du correctione Løes qui brisciano verberando Snippish 1 Clar Sylvaloring 1 9/mi same Suiber Debuish. Cicer Sylucione ser sor Suffice promela! ty ques Viva injenua poures enmotation gramaticopervores

56 - Hie fathalography si intellescipe hameroym Paciniaty folys fob. Judisensi set Spurias albera ()) ou vivere est in Finais to VII Jecai. - pro distinctione priory Lod er hige sæunda bank tet Jany Janys Journes Spirite alsera Tod: est hamgorys Launiahi Phijs Soo. Un widere exp Sinac. L. illi. Soct. il qua Banks vacte Cathalography hyper 57 fun in hork non sit alied Choria Journm Ragusinus alea as distama necessarie non funt S& As hoe alike vetponter sett na Contragual To Societ Charles Planty lathalography non verse resenuell

39 Bij Cashalography vegetit intelligention 20 Demany severiment Blokinon plice inve ita desaistur pro alserie Honis

Ti Donner alian Aperegrinan orghy paragrino fructu Colore Sistacij greaming bu ours ( Ti sacch mi Enter inegse) urigs brog nune est Eur mages in house how dit fortolle on on furmer iam perseent 63 - Non Super Like tovento 64 Sliaj vespouser ost non implican Planta a March. obsarrista Ere tica nominani of Semo Doc inde delater

by Her describes (yanny minor flight Toms con of us as alvers for Dittinguaher flore Candianka inféries user in Cathalogo desirán iden Los pomine Cham welgains Avisor pro Maior intelligantio Soudan timber Scilies quilibet pos La Subih Planta Tomominare St Ever Typograph as widows ass in Cashalogo Veshingl di recte observatte in fictilea ett Plante qua Cathalography Cousinst some nov. - De 65 - Du Cashalegy entry sit iam 68. Samorat.

in lenter me arrige Carhalografohn de omm Hone dum Dodonilus Ansoriale Luty proposit na La Shiendo i nome pro prime inselligation. Deinde isern Carpin Jeun Boronia. V. Suisi; Ansy non descriptent quos ceres Jueta esse in horse: quamodo (Asella Resulbenou) pura Tovombyle V. Austram Lusy en Bref hand Bustinais factor descripsent que Constat Livie Krii Hirt. Plantary. coike Midwerpig ex officina Stanspiane apus fonn: Morch cistipai de delle as Bankins Lack Cio. gus workens fino. fuit iphing minestif Buthiring Phutas: his Jub his Jub germania ad nectore

68 Jegrey Scraf isago ande editione Masha. Simon by perille to to guod atimes vicam, le forsasse deceptulex Fraces L. V. Just iiii et ex Hist. Bauhinana L. xxv. (ii Vero 3º Doxenico Fonstriaco exi. Joinando Ausij, lies enim apud Bankin maximu Boronias, montrotes pro Bo es pro 50 Jesurbaher in Hist: tame Dantay. L. ini Exiti Anarezpis ason ex offin Blandman april moresu idej ninente Autore est in ovoine de Anthracus 3. an 69 Seere intreach Typographo ? o Rojekko in Synonismij non

71- Henry neva Praise in Cathe by the intathologo desnish nel Goising ein inneste autar Enforment in que evrous fait en Howing Belli in Grimlo-1: ad Tuju guam fallaciam destait poster in Print: t. Given fine who ait se misse Pupio Semina (ytili (vatie imo pro Cirso non or quebato sed ve nevas from ese Phil ou ex Emining difere Crim Cresin al abens Cresin, quan one, non amphy Goth Les doen Cretico Constandes 19 A france Stirger Conquit us, ex Lona in detti primer Scontig Balls pay SA. de Como Cretica Creticago. nome sa natoli solo sovoito ett nome sa natoli solo sovoito ett quidquis diat Centre as sus fin = quidavo, cui quantu sit fis endu ignovo.

Ignovo quippe qui un optime motas mark into i Dioscorio is Some Cximounta Same orinione) pubacit Enagyvin Minore gus capens nel Egnero words nernacule a Tingua dese Pour De greux Theophrath world sunder him l'émine présige on ment frata quia es alles pluves non Offeversuit 73 1. fuites in now quanto nigobat Lanta non ita Surphi Bes 74 Paise, Vipsan nobile d'un desnips · us a famour guod fexhi et in Sinace - F. Saco Vi? 5 Non omnig favo omnia telley.

The relation of the second of an them sign colony in of god we ship repronented in inmining repetitione non elle frustrance . 79 Hobier Lubinbelligit pinne Montandicione The office of the major of the property of the services of the office of the services of the ser Java kinis insulation of per som in lest Engione huror. François in Cabalogo god seides de Pares ims
non grod lightes de Hus rigra
unical name Soabier Sub this rigra

niger todong i Sub ingious Dranquela Math. ques isen er ac sindich Franzela San Ahrey nigra Todonig Françal. Math. -82 Héscio aux envaueurs athalogo phy ascasil Feppyron Robon Sen søgrpig im Sinchin Johnson Turtile The fer Varinging the workers on see Cathologia An non possess at ipse Sint Com Com Botanog Japh Turien! po Saracenies appellitare Fage: pyron avest Fregione Turcay. in noway migrandist regiones nec dias Frederica Turcia myonava alice Frunchgeny, ques uernamela lingua Lorgo Davis Vocabre nan (un bene nobat , Bankings in fus

Pinace vigovos loques do Framento meine appellan daberer, lu ex proio Evastabille a matth. fame sit ut moust vin marchioly in ale Soscorid. Capit: 78 - Frechting fame ac Domey Frague , Framenon Turian appellanere -83 Non implicat fallin polative Alta la Baufino descripto in Sinace L. Vicili. Seis. II-, quod

Enginey in Cash thirty nost.

France L. Vicili. Seis. II-, quod

Cashing in Cash Sobolescive, any semme eximte delaca ur josé ex nobilion sto delitatin: such ficht facts

such f were of our loss grains

gy De Captalying abiting en inm 8 4 for Eypt in fiel good non of severalit Center 84 Du Cashalogue dong ensin periorat -85 Evahola Ginter Banking Quotas coia gratista Minor or esia (y timachia (queles galei aulaba er askalography posuit illa Senominave pió sur cestimbale 66 a cellon fació Cashalogus tune the delaser 8 / 88 juida Correction - Sujet ums takiska loisore a pro sali nomine appellitation Sa frym in Avaku sa prospero Alpino semijon fait en abalijs Hide

Hora langing est meries telinkelen hora es m musering asion in in horto non withing the search. git to event and entry est Cathologics ga Her me aderat. ganet en anjere editionje Cathologi gast first entre in horse en Catha:

Basic editing est a hance Planta

intuiting forest 25 Degrave -26 - Line 1 - 6.0 97 Rande Denomination on ve and and rotte finorias Cehiones appellatively Comment

98 Et hor adevat ux ashalogy g g Pravil Corsos mas Jan alter confundance 100 Her Handa Loony Schiques ornishopoly Bankin in Pinace L. vici Sect: Vi era quam Detilit Cashalogray Chron some serpera Jeunidias more Ruse & Carmaly recurry ex minacit. ioi Hon Cathalography, Sed Tiporrophy erranit - Lon Here caren Stanton in Glore uan'ant ut uidevaillt in Pinne L. VJ. Sect. Sma unde ean po dibitu Vocave possit Cathalographing

Ca est Eyst: a Sauhing Jum mois lever Cecinence experience where quie fage Turior est gehride Sitanoine flore Jano Marcelli heje dytt. est flos Conformtinopolisany miniaty nel alia Frence m Linare ad: potaciet qua of flans an Colony Variet iog similar speaker speakers

iog similar sinal speakers

enter national speakers

enter national speakers

inferior speaker gale who is and speaker speakers

promise speaker speakers

iteams speakers name and speakers

promise speakers name and speakers

promise speakers speakers speakers

promise speakers speakers

promise speakers speakers

promise speakers speakers

promise speakers est stant que appelanjores. Extinachin galerientesa Cambo

Baubin en Sylimasin galericulata maior en List the non Institutione Squitten achalography Joo asking 105 Honns copiet makes Rostoring flore plens signa Marcelli de dever a males destores fl. mulaplier rigor Jakov: and malicas sene by final met Constitution des Obras es phoy Jinevitate Honne problème? por:

pris poin fest Aforia? por:

part Sobarie na Renerbier ande cea nouses exploration? lat In Sinonimiz ut aliej Sion est et repetite placent. 107 Corpor allucinatus est cutam med Punicas fl. plans Jan Balustia Al plans maiore Saul

canden vom essa ar pralo Resnice Sylasto Bank. non Rie Lewis Lewis Lewis et Bouh. der alson savio at L. cal non observant Confor formate (gay eval) per. Ester Cent grown Amin note the last Monne Cochalogoophing, or But Base I In Supramode iog in Denday Simm evat in horro - Contro hir deficiente ico Arguny Contro hir deficiente apit atherrophinguis in romitoione Mercurily Sylvetory Jenhore Gustrambe Cam: Josephon and Jevet inquit enia Majouline Solverash

poima iam Impragosion in abhalogo Sal nomine Cono. Gand Bioscor. Son Meren naly Lyber son Bank. alten were ful somine Mar. aviales Tylercons symines P.B. Duples evor mi Carror Cui quam belle paro Ania water (Aseller as Igna) guomodo Lagis infethalogo? Nonne Cashalography Jobis Sait Some du Charcuriales Splicarios femina Ginomonge Crambe Com. dessi his hoe Ope am femina na Lybuston
Commbe on Marinaly Lybuston mo Comerant indernde quomode super mitalliges april amarine the Survende Mas grow Repro jonter fleit merhalogo nomis

- Guid na Baukin Si in Catha-Cop Stat Growambe Dios. Son Morninaly Typueltry Bout. quam in Sciop segue Bank. montes Lin Serving am Lodrom Lini: Cop. 24! povio autimacit ena ca Bissories pur aute Comme. Lilices our sond igning hearth. Dodon. Facher, Col. eraliog. Me ause quos per Supragr -1:40 Mehiniale Mylinewier B: intelligat Gnowdonte may ameravi nihil refert nam Ji ih somerat (majula) Mercinale his Indivitelizan de eval famino ne bis repetersours

Ill Cur Morson Rang Godonei any in horse flores event que had pro Tongli pro Luc lubitu (athalo: graphy non potrito de nominar The quarificant equation si en in hilowia lego: habetur Morning range any flor cut quinque pring? Constrante granj detur que Hinghes parus Catala: appellave namas Plante posit. Nomine nango Planton cariant Secunder Antani corne 142 liv ignovansia fingij de Hopelo for Albo; An quia non sit jo hor e mas qui Hapeling Holong degratif a sun in Pinacet L. V. Sactifill - 1 ce pro Pak a Catholographo Patentitur al Cogitun

= Hapeley flore bloo Bauhini Teo tu Maliciosa acciora tamiga. 103 du deceptur et, non Cathalograffing qui Hinghoa minove Baunini in Pinace de Suipla IL. V. Sact. Vi. non observer prosper vanghors 164 Com to in monthly Tehin repetits Harry Collinsaferry ff. Cites Cary as hours at. legande?

Pish has in fish Bed Center

mon widt 116 Origan Appelon Charmen me Alexon Typigraphi -119 Do haw Saly - quin Sie 15 + 1 fevr sinon nie 40 118 Susila evat Planta, necomming Jahn adiva Engreu

119 Si non quillet (athalography or por deships not the arrendations -121 Not omnet intellige m. Papag in wholage Dassibende innelle d'un est que Mnonimie mo lie ferten 123 Hiring edgaring Plantes -125 Juomodo amis appellisetus
Tove filther Saul fruit Len Arbor Exotion Bank. frum vacamoso Sen Sysains Syriacu pricen romino, non est ever at midere en m Pinago Litte Sectili

official or tous 1 & folias Thing Malus grand ignovave 27 As sent a farhalogy estry 1st : In horse athalographer non inscetating fores, 124 lt rest parison carrie patien reportione ou s 129. De Vulgasions på sinn si Cashalography hilest 135 Cr kee pariter eaden joj sumith ou juin in pen-130 Hosis que de Causa itu aceda: eter durin achalograffen Primelia Horse jumpures.

oficinas en flice blo Saulin our course non negerive in or Frace has duay romen = clasuraj an same i Banking in Crace titeristubitaliber son win for vij Leet . ii. Fremellas Jew Bunella Joffin: Jen what about floor surgence o, well enler puniante aliquan ex Bluf Guiler Albicande varing Albo en ight fuit 138 en athalography moster non vacue 2 sterre Pulmune via Julica flore deseo no. en cuides, ni ca Vellinging Down L'iny arquart qui valle mon medle Planta tali nomine in Sua de suipset Cathalogo

que ante athalography alsers marchiols outrumaris Conquerit per ful nominal falling flore lusse de saignit non est im= plicartie di felias dodones Legitlet leger a que de: Sunger Planta ; en fallein unitata, ne floris lutary Blur abstat na en heje Planta un plening in / Kirpi! for ladie natura alient heren fers flore quanting Month: dy purpurohenter describat In ounds sporenter Sièves Geramodit find un offe nome? Prime to Theofr. est er Skry Gentalliges ox were joint 136 -

137 addirect air (athalogy Stry est 138 Abefrete uvend tam Hamul Hamely miner Former apella isg the Landinonimie ico Juin pining welgaring ommiss igo Hie Comy este Corpor norma inlathalow Vie Stat. Banuniuli Fratersof Varij Brune Contr inter fanunca Cors. Protomin Myridey or March gin prassnijest guid to huise farissi fame ex Crotz Valatu

In It has non wide fanson Honne es Vestinging vale descis shit in her lablalogs 143 Hac hor wills 144 Mon impliest in 18th flore fuithe & Albu Taves in alys Tracke: lion Speciety at Colony Describant Trachelia in Pinace enne Liii. Secs. 1. i 45 Am negendr seunder isse Ras pululu, Sas bis repokt quin Injerior les Colory &th., his nero Colory (3 rulei -146 La Career vecta inselle xilles Phrom Cur why faldunging er Sinaco LXX. Locs in athalograph non fuitse Dor uh. Rosa Sylvesore Cur Cynostato Entitlate sed ips indulgenda

quia him whom Gorsico vimatry Honne as lessing of sele ? Our. 147 Si Centra ignorauit foras An fine por ignoració Land Cohalowaphy nel Camerary ineto . Lest. iiii-.. 1 4 8 hie Center Andressemm Ashow observanit non french Hipe He visoides fromen Honne en Androsami Palaon Phys Shiperic and Baylin est Lusho Sylvestory hipericordes dod. ut in Pinace L Vii bue.V. 149 Non Lamper Baccas obser. nave liege in Claudy -1 50 Ji fuitet Latany in horn ango tampore editiones (atholigi non its societatiM' Tuid non Corpia d' ving Lemi-I un ex vote delabar. 32 to fuither in horse Center burn Lilypay bye finnides probeit . As Salinos a Coministat 183 et pire aderat sempore est tioning othologi quod ause siat Conter to miller inoque's out Palulonby Som observation hoe non diet same Baubing L'tric. Sect -Visionaly

Bosanic non negant sedus

Aquahin population Todenbaker Coloris Class lute hoe in implicat quis natur List in Horiby -154- Ca heri Planda non evat qual athorography non naglisinos 150 ex hor non evat

1582 Hane in ficil attornata de for non observanice -150 Hungs hit huglen Legge. Jones y plus March. an la alsera la Calin plia fai in plicat in 18-70 attornatation in fical:
necommon bababusenton Copia 20 114 199 pesa Sommanit Center hu men addis have Planta que sati grands evat his Overmy Six ex Six Friend Bauhin Trogi faung, en 160 has Planta um adverat Livi Jeer Vi nu negester

Somes flire Builes qui de de ins. 162 Hal Bakking salipex loco nabali woodbyn 160, be maximo Babilonier Jellahi on illa Rogiona Jellahi Leme er tin hort. Rempore tot estima Cathalogi = 169 & hel Plande ovar in horse he athelogy chy 216 guid aute Ryamatunder Carpet Carteley ragin ? quir Suippoit ( Jeachas Mina en Lavigo) un Cengo Legendes Sith nine wish errors Typoprophi -

164 Travassion (ingint Cutor) len que Frama: Pony Long 3 presig tot. Nessis len fuition hor loco dense sa acuat Der sonis tam catanographie ) quod poting me jung sugarantis Luz ad saidendi put 3º brokique Sensu Muary non perigie Taraxaun affettic enim describbon Thansi in Pinare de Sithethlogi Crassion Plio (3. Les. 6. Chung et deis Rayerine non great Junio Pagesines weed Sed quia ex Ragunas vols de: Laturest, sen hor non implicat que non sit iden Thlage Chune en et ex vouncieg saxosig Robertur ut in Sinace Live : Se Tii: -: End auce ) diest Thloge. Descriptor infathalogo, non havere

voounde Alia at Thums describer hallweinahy est lentos nei evin in Cathalogo habetier prod isous Theogra votunda an ambaza habierit Who Sedyons. inselligender ommittey word debeve, Lishochlope Chumne B fuit repetition legge Synominique at vatione Cathely qui alphabetio nomine intignist have Planta Blose Seil: Cardinalitio, ac Tracheles provins 167 Tempore Cathelogi, so heze Planta i 68 ca hoe veresitu rent aliaj simis un Sietu rest aliaj 169 Si hay Planty was observative Center (Secar evat. 770:- Ct issa (Landa evat in horse sempore aslawing 17if-es jariter ista adevat

im Hir fensor Male & Steven ju In this commenceno commente of the armanica Ly rography, qui debebas in Linea Valenanella Cerinaly (ohuming July date poide Baahin: 2 Ted non fram mon orrains nam en Valeriann prisia July un charen Bach in hilo: Flans . Till. Jaavas ii: (: (Xi Cormergiorides appellar porcet si foliador forma Sieve obsaviales 174 Hie ignorund : Lenjor Verboju migra flore Albo Len 33 Grath. Buch in quit hor Ter floriby abei defin bende

75 Hie Conton immanister Habovat andra Cathalographu Jes in Cachinos se Sundy qual Verbapu Salving, who frusticany both non his laing Just tartapar nigure Dopen Kour heb que Salvi filia fontientes Per Verbafur Shuelore Salei flore Joyniator Job defaition. -76 His Townsey est Enfor qui letto Sinare, sed non indelesse in Laberineca Corrore Confusione Loppy est; Just itague question Ma Varbahi Salur fligs Species igitions a casha up a phu deputh Six & spendone qualité. en primes bank Jerson new eins en Sub vubrico Verbope nigi; quid inde?

Si Sub diversi nominibra by ceret fortable policy scoring scores non dagen factions for forther migras que tonersavy o mellation Jou pursu. Crues John Talingtown Esia layn. abir wowdatin aper Cobeller Le april buyounenges? me no time for vaccat of Ser Safes 17 Hic ever pasenty. Syromph que h' aduevolles assimy enter non fie class jahring wildovisla hipro Castralogia, 178. Minor quod his Cenur de move non arguest athalographer qued pie Vevonica Teneri office minima Roguinas appellisat São bandu The argust a ipsa Planta pro Champery fure minore angulables 1. Detaiptsoit un appliante

nome bel joanni, nel fapani qual maney suoris in sos Bauhinos Seine : Ribula profest sant Hari Demensia, que non alia reportiones 79. Får Cerson athalogrogher carriet gjud Visia Tylusiare gladra Sine Aphacas Jab mont Pesuiplent af in on Linace nihil alud Jab. in Cathalugo Mitier wege: viol que relative or ipping bucking. qui same Juity is in Line Zvini Hero-ili pro Clabine de 3ª Jas. Piera Milea folys Connolunting Minory juselly de deve ub nevo Cashalography Sua proponis non have Led 3th . So when intelligit in Pinace que l'in Maximo Dametro, ett Jen Vicio Spheering alsers, nel 5. popule Biose: co Vaceamaior Jab; j Non of his same corperary ashabyraphy 9 per live Bjohou nominavis Tab. nam L. Tablemenmany Ving frere

shere descriptant sur his sig nom. briday en y confequent to phace of gen en Mica er Aphaca has hinorismo 280. Sig repasere lives victione fino. igi en hie eader reprossés -18 a Tyrography Boattle proposant pergera Shirippt 18 r Typography Bostin pro Bosmica The Men for some for intelly server in heard actual of soul sed proposed no have her? astimation house our time Caking Finnedog after Jew A har havie very wood a factory yes apport died mohale monument









quia math. 5 how floriby Vivi Bustiva Jui de nersas. in Linace profiseour! Kescio same quomos Backing intellis gat pei in Pinaca Iv ( Soco: Vi. Lepsine Varbagui Gesie M reprisenj in grea in 8th Vertofas Meach. Threverieve have Planta autumat Jum inquit Hove marist: alteringes atomo purpurafict: altering ex House Carriery: alib. Hove proopy andros Our non along to Spring non posicit Censon inter along es Eanson it







## GIORNALE XVI. VENETO

OTENER PRENETO

# DELETTERATI

1. Decembre 1673.

Il vero Silfio, ouero Laserpitio de gli antichi, doppolo spatio di più di mille, e doicento anni, ch'è stato perso, & incognito, nuouamente discoperto, & manifestato dal Signor Co. Liuio Ignatio de Conti Medico Collegiato di Venetsa.



Vesto Signore altre volte nominato in questi fogli prendendo diletto particolare nell'inuestigatione de semplici, staua molto pensieroso, & perplesso, perche essendo venuti in luce ritrouati dalla diligenza de' sublimi ingegni moderni tanti nobili medicamenti semplici, che appresso gli antichi surono in istima, ad ogni modo del Laserpitio, ò Silsio così samoso, pretioso, & gioueuole, non inferiore à verun altra Drogha, anzi superiore à tutte, niuno sapesse, ò hauesse potuto darne nouella alcuna,

ia questi tempi massime, chenon vi è quasi angolo in tutto il mondo, che non sia stato praticato, & curiosamente osseruato da' nostri Europei così per mare, come per terra. Gli parena strano, che vna specie intiera fosse mancata, per sentimento dello Scaligero exerc. 306. ma più strano, che vna herba si fosse trasformata in albero, commutando anco il nome in Belzoin, per la opinione di Amato Lusitano; ouero di odoratissima fosse diuenuta fetidissima acquistato il titolo di Assa; pet quella di Auicenna, & di Serapione; ouero fosse passata ad habitare in Germania fotto'l nome di Magistrantia, cioè Imperatoria, ouero di Leuistico, ò in Francia. sotto quello di Angelica, ò in Italia sotto quello di Laserpitio dell'Alpini, ò finalmente fosse corsa mascherata alle Isole Stecadi per darsi à conoscere al Pena, & Lobellio. Non poteua credere, che l'Africa, per esser cotanto fertile di nouità, hauesse ad esser isterilita delle sue antichità, che la rendeuano così memorabile. In conchiusione hebbe sempre speranza, che in alcuna delle interiori prouincie della stessa douesse vn giorno scoprirsi cotesto salutifero tesoro. Hor mentre ponderate tutte le opinioni de' moderni, & rifiutate nell'animo suo tutte le cose da loro erroneamente giudicate, & proposte per lo legitimo Laserpitio, viueua nel suo desiderio di hauerne sentore, ecco la fortuna casualmente porgerli occasione di restar consolato appieno, come intenderanno i letterati dall'infrascritto racconto, tolto di peso da' suoi registri, ne' quali suole conservar memoria delle più rare enriosità.

Il Signor Gio: Antonio Prandi mercante Venetiano, il quale fatto schiauo, & condotto lo spatio di 5. anni, per l'Africa da que' Barbari dimorò vn'anno intiero nel Regno del Bornò, & hebbe famigliare, & lunga pratica in Tripoli col Rè Sidì Abdalla all'hora csule di Fez, & Marocco, per la violenta intrusione nel Regno del q. Tassiletto; & nella medesima Città dissegnò, & intraprese d'eseguire gran satto à benessico, & gloria della sua patria, col mezzo della lingua Atabica, che oltra la Turchesca, & Etiopica possede, se non sosse satto abbandonato per viltà, ò inui-

dia da chi douea cooperare; diede le seguenti relationi di que' paesi.

Diceua, che il Regno del Bornò è grandissimo, & potentissimo, potendo il suo Rèpor in campo 150. milla Soldati; che è abbondante di acque, sebene non vi pioue

114 GIORNALE VENETO

pioue giamai, petò che vi scorrono fiumi d'altri paesi, in particolare dal Meriggio. dal Leuante, & dal Ponente. Narraua il sito del paese esser la maggior parte piano con pochi Monti, & quelli non molto alti le habitationi di quel popolo effer nelle tende fatte, di quel panno groffo, & rozo, che à Venetia si dimanda Zenia, & nelle Tabie, che sono capanne, ò case basse sabricate di terra pesta à modo di muraglie,& coperte di tauole, ò assi di Palma dattolifera, ò di altri alberi, de quali han copia, però che vi sono molti boschi. Il loro vitto essere di orzo, & di Cassab, pianta simile al Sorgo rosso, ò Melega, ma col seme più minuto, di color berrettino. Raccogliersi poca quantità di formento. E ben vero, che seminano (diceua, ) anco il Sorgo Turco col grano nelle pannocchieroffo, ma lo viano à mangiar così intiero senza farne farina. (In questo particolare però yn seruitore Etiopo natiuo di Bornò che alcuni anni fà seruiua all'Eccellentissimo Sign. Gio: Battista Zignoni Giurisconsulto era discrepante, asserendomi, che il Sorgo Turco nasce spontaneamente per le siepi saluatico nella sua patria. ) Mangiano oltre di ciò herbaggi di campagna,& in particolare Morenga, ch'è la Melochia de gli Egitti, cioè specie di Malua (potche herbe di horto non coltiuano.) Hanno pomi, & peri come faluatichi, fichi fichi d'India, & mandole in quantità, dattoli infiniti, & qualche poca vua saluatica. Manon hanno ne Noci, ne Auellane, ne pesche, ne prugne, ne ciregie, ne castagne, ne pistacchi, ne pignoli, ne meno Noci d'India Vi si mangiano Meloni da acqua, cioè pasteche, che sono Angurie grandi assi buone. Non vi mancano Bacoche, cioè Armellini. Quantunque nel Regno vi fiano laghi, & fiumi, nondimeno non vi si vede pesce, o sia perche essi non ne mangino, o perche in quelle acque non regni per cagione de Cocodrilli, & altre bestie mostruose, che ci sono. Mangiano bene Cocodrilli in quantità, si come anco ogni sorte di animali, de' quali abonda il paese (eccettuati Bufali, & Elefanti, e Caualli.) I Bufali, e gli Elefanti non vi fi veggono: i Caualli vi sono condotti da gli Arabi, che ne riportano in concambio Oro in minera, & Schiaui (poiche moneta di altra sorte, che di tela col nome del Rèscrittoui sopra, non si spende per tutto il Regno, la quale à forassieri r.on aggrada, ) & si caricano à lor piacere di Senna, ne' deserti de Tuarij . Oltre i Capalli vi portano ancora perle falfe, carra, tele, banda, & altre bagatelle . Quanto alla beuanda del Bornò a fferiua, che compongono di Cassab certa loro mistura come Birra, la quale addimandano Bufa, & chinon hà Bufa cauarfi la fete con l'acqua, l'acqua vita del paese essere de' dattoli, ma poca anco trouarsene, Cetti popoli confinanti però nomati Marghi, & Cherdi hauer del vino di vua faluatica molto buono. Cherdi fignificare Christiano, & Na Cherdi terra de Christiani. La Corte del Rè, che confifte in Eunuchi chiamati da loro con la voce Maiganà nome; che in nostra lingua suona Prencipi piccoli, & gli altri più commodi vestirsi di tela di color nero, o bianco, o turchino, portando due, o tre vesti vna sopra l'altra, per a mbitione, reroche l'hauer molte vesti vna sopra l'altra appo loro è stimata grandezza. Gli altri plebei, & poueri andar ignudi, & coprirsi solamente le membra più recondite con la pelle di qualche animale. Le loro armi effere lancie, dardi, archi, & certe spade larghe da taglio chiamate Limisse. In resto poche armi di altra sorte. come farebbe a dir da fuoco, adoprano, dicea, & queste non fabricate da loro, ma portate loro da Turchi & Arabi. Frà gli altri animali del Bornò effer degno di memoria il Gatto dal Zibetto, bestia serocissima, saluatica, & notturna, maggior di vna gran Volpe, somigliante al Gatto Soriano di color variato, ma col muso vir poco più lungo, & aguzzo, & denti lunghi. Formar questo sotto la coda vna borsa; come la natura di vna Donna con aperture da vra parte, & dall'altra de la bri, done fi raccoglie vn fugo, come buriro, specialmente l'estate, nel qual tempo abonda la maniera, che alle volte esce, & goccia fuori della medefima, onde fentirsi in tal tempo di lontano. All'hora effer foliti di lenatglielo rinersando destramente la borla lenza farli male, ma ben guardandell da i di lui denti , Indi lasciarlo ire fino

sino à nuoua raccolta. Diceua esser confinanti col Bornò i popoli di Afnò, di Conà, i Marghì, i Cherdì, i Macari. Quelli di Afnò, perche sono della medesima religione Mahomettana, essere amici, & adherenti del Bornò. I Cherdì, & quelli di Conà essere Christiani, i Marghì, & Macari mescolati. Narraua, che per tre giornate de Tripoli si camina per paese habitato, & sertile sino à Beneuoletti, & Salahamette, oue principiano i deserti. Da Tripoli à Fisan vltimo confine del Regno Tripolitano verso la Etiopia, il quale Fisan è Scala di siera, doue capitano le Carauane di Egitto, Etiopia, & Barbaria spendersi giornate di Carauana quaranta in circa. Doppo Fism incontrarsi di nuouo i deserti, ne' quali menano la lor vita sotto tende varie nationi, che non rendono obedienza à Tripoli, ma son libere, srà le quali assi ciuile, ma bellicosa esser quella de i Tuari, che prima si ritroua, nel deserto della. quale copiosissima spontaneamente prouiene la Senna nostra vsuale. Da Fisan à Bornò contarsi giornate di Carauana 140, in circa. Interrogato questo Signore, se hauesse vdito giamar in Bornò à nominare il Regno del Muiaco, ouero quello del gran Macoco, Rispose hauerui vdito à mentouare quello del Pretegianni, di

Gaoga, & altri, ma di questi non hauer mai più vdito à sar mentione.

Riferiua nel Bornò effere frequente per le campagne vna pianta ombellifera dell'altezza del finocchio in circa,ò poco più, con le frondi più minute della Tapfia, quelle però che escono sù per lo gambo, peròche le prime foglie appresso terra somigliano à quelle del Seleno saluatico, ò Apio delle speciarie, non guari differenti da quelle del perfemolo, col fusto gracile, & la vmbella in rispetto del fusto larghis: fima, carica di fiori bianchi, fimili à quelli del Sambuco, ma più piccoli, nel mezo di ogn'vno de' quali produce vn grano grande, come vn Coriandolo in circa, di vna certa gomma del colore, & apparenza del zuccaro candido violato, cioè che tira al rossigno, odoratissima, & acutissima, di sapor dolce à guisa di zuccaro, ma infieme aromatica, & acuta . Questa gomma ò da se sola, ouero con li fiori messa in bocca riempie (diceua) di odore,e foauità, & riscalda immediate tutto il corpo, Con questa si medicano, & purgano quei popoli pigliandola con sommo giouamento ne gli affetti del petto, sfreddori, toffe, catarri. Si discioglie cotesto grano da gli antichi Latini chiamato gutta nell'acqua benissimo, come il zuccaro. Gli Arabi lo appellano Suchar di Etiopia, & alcuni dall'effetto di benigna, e soauemente purgare lo nominano anco Manna di Etiopia. Interrogato da me della radice, & del feme rispole non gli hauer offeruati. Da questa relatione, la quale se bene non perfetta è però fufficiente io prendo ragioneuole congiettura, che questa fia la famolissima pianta del Silfio tanto decantata da gli antichi, & appo loro stimata, che la offriuano in dono à Monarchi, anzi ne' tempij più frequentati, & famost la consagrauano à gli stessi Dei; il cui liquore giudicato degno di esfer serbato nell'Erario della Republica Romana gareggiò di prezzo con l'argento; & la cui figura improntata nella. moneta della Città di Cirene in honore di Batto firo edificatore diede occasione al prouerbio Batti Silphium per contrasegno, & memoria di vn premio raro, & pregiatissimo. Alla mia congiettura veramente corrisponde il luogo natale essendo certo, che nascena il Silfio de gli antichi non solo nella Libia, cioè Africa circa gli horti dell'Hesperidi, il paese di Cirene, & appresso gli Asbiti, ma nell'Etiopia ancora, che perciò Hippocrate nel libro de morbis muliebribus nomando per testimonio di Galeno Folium il seme del medesimo, forte in riguardo della sua larghezza, & figura foliacea tal'hora li aggiunfe l'Epiteto di Libico, & tal'hora di Etiopico, e Tolomeo nelle sue tauole Geografiche ripose il paese Laserpitifero sotto l'elevatione de gradi 25. poco discosto da Garamanti, ne' quali per la opinione commune hora si comprende il Regno del Bornò. Et sevogliamo interpretar la voce Libico, della Libia interiore, appunto in questa insieme con molti altri popoli Etiopi, per opinione di Tolomeo, erano situati li Garamanti. Anzi che essendosi nelle sopranominate prouincie di Cirene, e confinanti fino al tempo de' primi Imperadori Romani

#### 116 GIORNALE VENETO

mani per cletto di Strabone, & di Plinio ò fosse per le incursioni de' Barbari, ò per Fauaritia de publicani finarrita, & perfa affatto la specie del Silfio, bisogna credere, che in que' paesi egli non fosse spontaneo, & indigena, ma forastiero, & trasportatoui dall'Étiopia, come l'arboscello del Ballamo dall'Arabia nella Palestina. Et per verità offerua Hippocrate, che molti tentarono, di trasportarlo dalle parti dell'Africa anco nella Morea, & nella Ionia, ma indarno, perche non vi porè allignare. E Plinio con Teofrafto afferma, che sette anni solamente auanti la sondatione di Cirene, così in quel Regno, come ne gli horti dell'Hesperidi, & attorno la maggior Sirte incominciasse à nascerui il Silsio- Segno euidente, che iui non era naturale, & spontaneo, ma forastiero, & trasportato, non viessendo stato sempre. Ne creda alcuno, che le parole d'Hippocrate, doue dice il Silfio nascere spontaneamente nel la Libia mi fi oppongano, però che quantunque io vogli concedere, che per Libia egli intendesse l'Africa, & specificatamente le Prouincie di Cirene dell'Hesperidi, & confinanti con le gran secche, tuttauia la parola spontaneo può hauer due sensi. Se per ispontaneo intenderemo tutto ciò; che nasce senza coltura, & senza esser seminato, riconosceremo spontaneo nella Libia il Silfio con Hippocrate, ne si opporremo à Teofrafto, & Plinio, che affermano propagarfi fenza coltura, della quale è impatiente. & nemico, mediante il vento australe, il quale soffiando gagliardamente doppo il nascimento della Canicola, porta per aere quel suo seme foliaceo di color d'oro, & così spargendolo semina, propaga, & moltiplica il Laserpitio. Ma se per Apontaneo interpretiamo ciò che è natiuo, indigena, o nationale, & non forastiero, ne aduentitio, è traslatitio, in tal fenfo non fi può creder, che parlaffe Hippocrate. poiche per verità, come teltificano Teofrasto, & Plinio, in quelle prouincie non vi nacque tempre, ne farebbeui poi stato estirpato affatto per le incursioni, ò per le gabelle. Se adunque non era suo loco naturale Cirene, ne li paesi confinanti, e tutte le forti di piante hanno qualche loco naturale, doue fono faluatiche, indigene, e sponrance, come afferma Hippocrate, per necessità conchiudo, che l'Etiopia, di cui è membro Borno, sia questo loco naturale del Silsio, però che non mi posso persuadere, che popoli rozi, quali fono gli Eriopi habbiano hanura tanta industria di trasportarlo d'altronde nelle loro terre. Et se questo è suo nido naturale, si come vi nascena al tempo d'Hippocrate, così vi nascerà egli di presente. Quanto poscia alle note particolari della figura, & altre qualità della pianta tutte fenza dubbio meranigliofamente fi accordano con la descrittione de gli antichi, come manifesto apparirà da' loro testi, che saranno addotti più à basso. Solo manca, che gli Etiopi imparino à raccogliere oltre il latte, ch'è la gomma da me accennata, di cui fa mentione più chiara de gli altri Solino, anco il fucco do liquore industriosamente tagliando la radice, ò'l fusto à tempo debito fino à quel segno, che si richiede, & comporta la natura della pianta. Ne perche non fappiano, ò non vino quei popoli à far il taglio so pradetto si douera stimare, che questo non sia il legitimo Lascrpitio, poiche folenano gli antichi con la incisione medesana delle radiei, & de rami anco dal finocchio cauar'vn liquore medicinale, ne quantunque à di nostri ciò non fiapiù in vio reftiamo di credere che il volgar finocchio fia il vero finocchio loro, hauendone tutti gli altri contrafegni.

Qui offeruo vna differenza fra'l Ballamo, cioè l'arbofcello dall'opobalfamo dell'Arabia fefice, & il Laferpitio, anuenza che quello ne' luoghi aridi, alpestri, & magrinon lagrimi alcuna ragia, ma rimanga sterile totalmente di opobalfamo: trasportato veramente nel coltinato, & nel grasso distilli il sno pregiato liquore. All'incontro il Laserpitio quantusque per auttorità di Teofrasto, & di Plinio goda di essere
zappato d'intorno, nondimeno nel coltinato, & nel terreno morbido non sabene,
ma brama l'asciutto, & saluatico, anzi portato in quello degenera, ò perisce, & sugge, come accenna Plinio, nel deserto, cioè per mio credere i lui semi portati dal vento-nel coltinato vanno à male, ma se alcuno di essi sornola nello inculto vi si attac-

DE LETTERATI. 117

ce, vi regna, & fà meglio. Ma egli è horamai tempo di registrare ciò, che ne dissero gli antichi più curiosi, & versati in questa materia, fra' quali essendo antichi si mo Teofrasto incominciaremo da lui apportando il suo testo come viene inteso, &

corretto dal Dalecampio.

Laserpitio (dice egli nel lib.6.cap.3.histor.) radix multa, crassaque caulis quantus ferulæ, & crassitudine ferè proximus, folium, quod maspetum vocant, apio simile eft, seme laum, foliaceum scilicet, quod folium appellatur, caulis annuus sicut serulæ. Ergovere ineunte maspetum hoc exit,& pecus co purgatur,pinguescitque ve hementer, & carnes mirabilem in modum fuaues redduntur. Post hæc caulent edit hominum cibo idoneum omnibus modis, elixum, affumque, corpora eo quoque purgari ferunt quadraginta diebus. Succus capitur duplex, alter ex caule, alter ex radice, qua de caufa alterum scaparium, alterum radicarium vocant. Radix nigro cortice tegitur, quem detrahere solent . Sunt veluti certæ mensuræ cædendæ radicis, quibus quantum conferre putetur ad futuram cæsuram reservantes reliquum abscindunt. Neque enim deuie, neque plus constituto ordine cædere licet: corrumpitur enim, putrescitque si diù mansit ( Dalechampius vertit : si inexercitatum, aut iners diù mansit .) Præparant id, conficiunt que in Pyreum portum aduectum hoc modo. Cum in vasa coniecerint, sarinamque admitcuerint, quatiunt crebro, & diù, hine etiam colorem capeffit, & conditum iam incorruptumque perdurat. Præparatio,cæluraque ita se habet. Locum Africæ amplum occupat, amplioremque quam quattuor stadiorum millia. In hortis hesperidum ferunt eius magnam partem colligi, sed maiorem apud Syrtes. Péculiare huius culta fugere loca proditur, quamobrem si colatur, mitescatque folum deniat (in deserta fugit:re-Ctius ex Plinio Dalechamp. ) atque omnino degenerat, ve pote natura cultura aspernans, ferocitatisque constans vernaculum (ferum, ac contumax vertit Plimius.) Cyrenenses annis septem priusquam ipsi vrbem habitarent, Laserpitium. extitisse affirmant, habitant vero annos maxime trecentos víque ad Simonidae Athenis magistratum. Illi sic referunt. Alij radicem Laserpitij cubitalem esse 3 tradunt, aut paulò majorem. Hanc in medio extuberare in caput, quod sublime penitus extat, vt fere supra terram esse appareat. Ex quo capite primum, quod lac appellatur erumpit, dein caulis afsurgit, Magydarin vocant, ex quo nascitur id, quod folium nuncupant, folium id semen est, quod cum auster vehemens post canicu-Jam flauerit, disijcitur, atque ita Laserpitium nascitur, codemque anno radix confummatur, & caulis. Sed hoc handquaquam peculiare notatur, namalijs quoque idem tribuitur, ni dixeris, quod difiectum id protinus nafci potest, ortum peculiarem fortiri, supradictisque propterea diversim intelligi posse. Ad hæc circumfodiendum id quotamis censent. Nam si cultura ea prætermittatur, semen vnitterfum, caulemque toum proferri, & deteriora tam hæc, quam radicem reddi exittimant. Defossa autem fieri meliora, scilicer solo subacto, beneque gluto. Sed huius contrarium illi volunt, qui culta reculare inquiunt (vel ex Græco, hoc autem repugnat corum sententiæ, qui culta sugere volunt.) Mandi quoque radices ex aceto recens decisas referent, folium colore aurum æmulatur. Contrarium etiam quod pecora folio efitato purgari minime indicant (fic vertendumex Græco, Alienum etiam quod pecora folio esitato purgari narrant. ) Nam & vere, & hyeme pecus ad montem dimitti affirmant. Cibus non folum hoc, sed etiam altero quodam abtorono simili administratur. (Dilucidius sic, depasci verò à pecore non solum...) boc, sed etiam alterum quoddam abrotono simile aiunt. ) Vim ambo calfactoriam fortiri plane videntur, & purgandi qu/dem vim non habere : exiccare autem, & concoquere vnice posse. Quod si qua pecus ægrescens, aut alias minus bene se habens ingressa sit, mox eam sanari, aut mori aiunt, sed magna ex parte posse seruari. Hæc igitur vtro tandem fint mpdo quærendum. Quod verò Magydarim vocant, nimirum à Laserpitio differt (legendum ve emendauimus), alterum est Sil-

### 118 GIORNALE VENETO

Silphij genus) renerius enim, minusque vehemens id sentitur, & sine lasere est, necnon & aspectu manisesta experto homini constat (sic melius, expertis verò vel ipso aspectu, & sigura plane dignoscitur.) Nascitur in Syria nam apud Cyrenem (non apud Cyrenem ex Græco, & Plinio) & monte Parnaso large prouenire eandem assirmant. Sed quidam Laserpitium id appellant. An culta quoque Laserpitij modo sugiat, quærendum. Quin & siquid simile, aut proximum habeat ad folij, caulisque rationem, & siquam vllo pacto emittat lacrymam id inuestigan-

Dioscoride se ne spedi più breuemente quanto alla historia, benche nella narratione delle facoltà più distuso. Laserpitium (dice) nascitur in Syria, Armenia, Media, & Libya cause serulaceo (quem maspetum vocant) solijs apio similibus, lato semine. Et di sotto parlando del succo: Laser è radice, atque cause scarificatis colligitur. Præsertur autem rusum, translucens, myrrhææmulum, non porraceum, odore valens, suaui gustu, quod dilutum facilè albesoit. Cyrenaicum si quis degustauit sudorem toto corpore ciet, blandissimo odore: adeo vt ne os quidem gustanti niss paululum spiret. Medicum, & Syriacum minus v ribus valent, & magis virosum reddunt odorem. Et più à basso loda il lasero per la raucedine, per la tosse, et per la punta, ouero pleuritide. Et nel sine del capo. Fertur & altera Magùdaris in Libya nasci, radix Laserpitio similis, sed minus crassa, acris & sungosa, ex qua non profluit succus: eiusdem cum lasere facultatis.

Plinio veramente con la solita facondia ad imitatione di Teofrasto tesse vn discorso non meno elegante, ch'erudito nel lib. 19 al cap. 3. secondo la correttione del

Dalecampio, di questa maniera.

Ab his proximum dicetur auctoritate clariffi num Laserpit umquod Greci Silphium vocant in Cyrenaica prouincia repertum. Cuius luccum vocant lafer magnificum in viu, medicamentisque, & ad pondus argentei denarij pensum. Multis iam annis in ea terra non inuenitur, quoniam publicani, qui pascua conducunt maius ita lucrum sentientes depopulantur pecorum pabulo. Vnus omnino caulis nostra repertus memoria Neroni Principi missus est. Si quando incidit pecus in ipem naicentis, hoc deprehenditur figno: oue cum comederit dormiente protinus, capra sternutante . Diùque iam non aliud ad nos inuchitur laser , quam quod in Perfide, aut Media, & Armenia nascitur large, sed multo infra Cyrenaicum, id quo. que adulteratum gummi, aut sagapeno, aut saba fracta, quò minus omittendum videtur C. Valerio, M. Herennio Coff. Cyrenis aduecta Romam publice Laferpitij pondo XXX Cefarem vero Dictatorem initio belli ciuilis interaurum, argentumque protulisse ex arario Laserpitij pondo CXI.Id quod aptid auctores Gracie euidentiffimos inuenimus natum imbre piceo repente madefacta tellure, circa Hefperidum hortos, Syrtimque maiorem, feptem annis ante oppidum Cyrenarum, quod conditum est vrbis nostræ anno 143. Vim autem illam per quattuor millia stadium Africa valuisse. In ea Laserpitium gigni solitum, rem feram, ac contumacem, & si coleretur in deserta fugientem : radice multa, crassaque caule ferulaceo, handi simili crassitudine. Huius solia maspetum voeabant apio maxime similia. Semen erat toliaceum, folium ipium vere deciduum (Theophrasto, nascens.) Vesci pecora folita, primoque purgari, mox pinguescere, carne mirabilem in modum incunda. Post folia amissa (rectius, emissa) caule ipso & homines vescebantur decocto, asso, elixoque: eorum quoque corpora quadraginra primis diebus purgante à vitis omnibus. Succus ducbus modis capiebatur, e radice, atque caule. Et hæc duo erant nomina rhizias, atque caulias, vilior ille, ac putrescens. Radici cortex niger, & ad mercis adulteria. Succum ipium in vafa conjectum; admifto furfure, fubinde concutiendo ad maturitatem perducebant, ni ita fecissent, putrescentem . Argumentum erat maturitatis color, ficcitasque sudore finito. Alij tradunt Laserpitij radicem\_s fuiss e maiorem cubitali, tuberque in ea super terram. Hoc inciso profluere soli-

#### DE LETTERATI. 119

tum succum ceu lactis, supernato caule, quem Magydarim vocarunt, solia a urei coloris pro semine suisse cadentia à canis ortu austro stante. Ex his Laserpitium nasci solitum, annuo spatio & radice, & caule consummantibus se se. Hoc & circumsodi solitum prodidere, nec purgari pecora, sed ægra sanari, aut protinus mori, quod in paucis accidere. Persico (tectius, Cyrenaico) silphio prior opinio cogruit. Alterum genus est, quod Magydaris vocatur, tenerius, & minus vehemens, sine succo: quod circa Syriam nascitur, non proueniens in Cyrenaica regione Gignitur & in Parnasso monte copiosius, quibusdam Laserpitium vocantibus: per quæ omnia adulteratur rei saluberrimæ, vilissimæque auctoritas. Probatio sinceri prima, in colore modice ruso, & cum frangitur, candido intus, mox translucente: gutta aqua, saliuaque liquescit. Vsus in multis medicaminibus. Questo tutto discorse Plinio non discossandos da Teofrasto.

Ma Giulio Solino nel Polihistore al cap. 30. ne sà mentione sotto nome di Sirpe. Apud Cyrenenses (dice) Syrpe gignitur, odoratis radicibus virgulto herbido magis quam arbusto. Cuius è culmo exudat astatis tempore pingue roscidum, idque pascentium hircorum inharet barbulis: vbi cum arefactum inoleuit guttis stiritatis (melius stiritatis) legitur ad vsum mensarum, vel medela magis. Dictum est primum lac syrpicum, quoniam manat in modum lacteum, deinde vsu deriuante Laster nominatum. Qua germina initio barbarica impressionis vastatis agris, postea ob intolerandam vectigalis nimicratem, sermè penitus ipsi accoia eruerunt. Et nel cap. 31. asterma, che gli Asbisti natione pure Africana vicina à gli Hammanienti,

ouero Ammonij viuenano di Laferpitio.

Da cotesti discorsi si può comprendere, che Teofrasto ne parlò per relatione, & in fostanza gli altri ripetendo le cose da esso annotate lo seguitarono donde non sia merauiglia se non secero alcuna mentione de' fiori. Fecero ben sì mentione della gomma col nome molto addattato di latte appellandola, atteso che non è veramente altro che succo, ouero liquore latteo, ò quasi latteo concreto, & impropriamente si è nomata gomma per penuria di altro nome da spiegarla, peròche se bene le gomme si disciolgono nell'acqua,& con altri liquori di acquea consistenza, & natura, non si liquefanno però così pronta, & ageuolmente come il sale, il zuccaro, & cotesto Suchar di Etiopia, il quale come la più tenera manna, quasi di subito si disface, onde con somma proprietà Solino ce lo additò per pingue roscidum, e gli Arabi di hoggidì per manna, non senzaragione, conciosiache i loro antenati per relatione di Garcia dall'horto viassero di chiamar latte di arbore la prima specie di manna da lui scritta corrottamente detta Siracost . Primum genus Xirquest, aut Xircast vocatur, idest lac ex arbore Quest nuncupata: nam Xir lingua Persica lac ionat; nos corrupto nomine Siracost nuncupamus. Est autem ros quidam in eas arbores delabens, aut gummi ex eis destillans. Dalla quale consuerudine de gl'Arabi di chiamar latte le gomme, ò liquori coagulati delle stirpi, e de gli alberi può essere ancora che fosse nominato latte il Laserpitio da gli antichi, però che gli Arabi erano fino dal tempo del Patriarca Giofeffo quelli che caminauano le prouincie dell'Oriente trasportando le merci da vn paese all'altro, oltre che non sarà difficile da credere, che la parola antica Lafer fia deriuata da vocabolo Arabico, à Perfico, laxir,ò alxir di due fillabe, la vltima delle quali fignifica latte, & la prima forfe esprimeua il nome dell'herba, dalla quale si raccoglieua il latte, ouero seruiua per l'articolo confueto à gli Arabi, ò fosse che lo chiamassero laxir, quasi allaxir, volendo dinotare vn latte diuino, e di prestantissima, & celeste virtà, poiche in lor lingua alla vuol dir Dio. Certo Isidoro nel lib. 17.c.9. testifica, che primieramente lo chiamauano Lafir. Cuius (Laferpiri)) fuccus dictus primum Lafir, quoniam manat in modum lactis: deinde vsu deriuante Laser nominatum est. Cosi anco si può credere, che la voce Syrpe quasi Xirpe sia di origine Barbara. Ma sia come si voglia, si come il Laserpitio. & la Manna conuengono nel nome di latte, così bisogna dire che non ficno melto differenzi nella fostanza, apparenza, & altri accidenti, si che non

l'enza proposito gli Arabi sino al giorno di hoggi addimandino il Silsio col nome commune di Manna. In confermatione del qual mio pensiere Garcia soggiugne la descrittione confusa di vna seconda specie, che può essere lo stesso Laserpitio, ò Manna di Etiopia. Vdite: Alterum genus dictum Tiriamiabim, aut Trungibim, vt vertit Bellunensis, in Carduis nasci serunt granis quam Coriandrum maioribus colore interrufum, & rubentem medio, que ex tribulis decutiuntur. Vulgus plantæ fructum esse puanit, sed gummi, aut resinam esse rescitum est. Huius vius prefertur à Persis ei qua vrimur. Se questa manna non è il Suchar di Etiopia, ò Laserpitio, si discosta poco, massime sapendosi, ch'etiandio dalla Persia, Media, & Armenia anticamente se ne portaua, raccolto nondimeno, per mio sentimeto ne confini della Battriana, & dell'Aracofia, doue nasce copioso per testimonio di Strabone net lib. 15. pag.mihi 480. e donde facilmente farà stato condotto nell'India, que Garcia esercitaua la Medicina. Se non volessimo credere, che vi sosse condotto dal monte Oscobago, illustre per lifonti del fiume Gange, oue pure verdeggia (appresso Isidoro al loco citato) la nobilissima ferula del Silfio. Benche esponendo l'auttore histaromat, lib. I.c. II.che veniua dal paese de gli Vzbeghi, il quale comprende la Battriana, & forse parte dell'antica Aracosia, paia più probabile, che sosse di quello, che di questo. Ne farà cofa strana, che vn liquore si condensi à guisa di zuccaro, auenga che spesse fiate vediamo il latte dell'albero del fico ben concotto dal Sole diuenir zuccaro granulato, ò gommoso nel suo frutto dolcissimo. Non dico tuttauia che il Laserpitio sia pianta latticinola, solo vi riconosco vna certa proportione, e similitudine, la quale propongo. Ne meno niego, che Teofrasto sia alquanto discrepante nel loco, mentre asserisce, che il latte si raccolga dalla radice escrescente sopra la terra auanti la germinatione del fusto, ma in questo particolare, credo io, nel testo vi è scorrettione, e difetto, ouero che non n'hebbe perfetta, & veritiera informatione. Le radici non crefcono all'in su, & i fucchi tanto refinofi, come gominofi, ò di altra natura non rossono soprabbondare nelle piante se prima non giungono alla loro giusta statura, e perfetta età, ageuolmente confumandofi, e riponendofi dalla natura nell'accrefeimeato delle parti qualfiuoglia copia di fucco alimentale nel tempo che crescono. Vista perciò la difficoltà Plinio procurò di schifarla col dire, che dalla intumescenza della radice non da se erumpit, ma tagliandola ne scorra il latte. In loco delle parole di Teofrasto: Hane in medio extuberare in caput ex quo primum quod lac appellatur erumpit, dein caulis assurgit; egli così dise: Alij tradunt Laserpitij radicem fuisse maiorem cubitali, tuberque in ea super terram. Hoc inciso profluere solitum succum ceu lactis, Ma io non sò, come si possa tagliar una radice gonfia, & che stà per pullulare il germe senza pregiudicio notabile del medesimo. Imperò molto meglio à mio giudicio fù ragguagliato Solino, il quale scrisse: Cuius è culmo exudat pingue roscidum, detto lac Syrpicum (ecco la manna de gli Arabi) come per appunto fi osserua nella ferulacea da me descritta,

Potrei stendere il mio discorso più dissulamente per comprobare questa risurrettione del Laserpitio, se fosse d'vopo, ma perche mi persuado à chiunque farà il confronto della piata da me scritta, & delle sue qualità, e virtù con la storia de gl'auttori sopradetti, e con ciò, che ne scrissero Galeno, & Dioscoride non douer restar dubbio alcuno, che questa non sia il vero, & legitimo Laserpicio, però io ne troncarò il silo supplicando il benigno Lettore, se io hò restituito alla luce, & alla vita cotesto nobilissimo Virbio, non mi sottoporre, come Esculapio alla pena del sulmine, ma se per anuentura giudicasse diuersamente, gradir non ostante questa mia poca fatica, che potrà almeno seruire di eccitamento à maggiori ingegni, e specialmente à quelli, che per essere Prosessori della materia medicinale, e prefetti à gli horti publici delle Academie illustri, ouero per assistere alla cura di persone Reali, ò di gran Prencipi hanno maggior commodo, che non hò io, di non risparmiare spesa, e diligenza alcuna per rintracciarlo, certificarsene intieramente, e rendendolo di nuono conspicuo al Mondo, risuscitarlo. Che quanto al Suchàr di Etiopia frà gli Arabi negotianti di Tripoli non ne mancare mi afferma costante, & asseuerantemente il Sig. Prandi.



the large of the particle of the same of t An art will also to the training of the control of an all the section to the line and his miner where the first term product fermion also a surfit In the history of the attraction. It is a company of the last contraction of the line is a contraction of the line is a contract. remain much many and remain and r

AL BEARING BUILDING TERRET TO A TREATMENT SAFE WITH A FIRST SHEET SHEET SAFE TRANSPORT OF A to the control of the ense tille av ett er frankstettende litte sektrom ettettenke tillet i franke ette sekt ette state trans-kannet ettet frankstettende frankstette av ettette frankstetten ettette sekte state tillet sekte frankstette The contract of the court of th Principal de la company de la contraction de la



# LETTERA

Sopra il Giornale XVI. Veneto

## DE LETTERATI.

Giudicio sopra il nouello Laserpitio, ritrouato dal Sig. CO: LIVIO IGNATIO de CONTI Medico Collegiato di Venetia.

Nullus enim suauior animo cibus est, quam cognitio veritatis.

Lact. Firm. Lib. I. C. I.

#### AL SIGNOR N.N.

O letto il foglietto stampato del nuouo Laserpitio, e sì come hò ammirato l'ingegno del Signor Conti, che in materia sì difficile sà spiccare la sua rara virtù; così non resto dal medesimo persuaso, che la pianta osseruata dal Signor Prandi si lo stesso Laserpitio de gl'antichi. Chi negasse, che la digressione del loco oue natichi. Chi negasse, che la digressione del loco oue natichi.

sice questo supposto silsio sosse, e troppo lunga, e quasi superstua, molto s'allontanarebbe dal vero, mentre non si può negare, che vna pianta, che hà il suo particolar natale in vn luogo, non possi hauerlo in vn'altro, ancorche di molto lontano, quando però non vi si gran diuersità di clima: vero è, che il terreno, ò Prouincia sua particolare vien ascritta à quella Pianta, che in altro luogo nasce, ò in minor copia, ò meno vigorosa: Laonde queste proue sì come non vengono impugnate in modo alcuno, così per approbare questa Pianta non riescono di molto valore.

Le prime note offeruate in questo nouello Laserpitio dal Signor Prandi sono generali, & ad ogni pianta serulacea si possono addattare, perciò viene ristretta tutta la proua nel grano, che nasce nel siore, di odore acuto, e sapor dolce, così dal medesimo Signore descritto. Et la vinbella in rispetto del susto larghissima, carica di siori bianchi simili à quelli del Sambuco, ma più piccioli, nel mezo di ognivno de quali produce un grano grande come un coriandolo in circa di una certa gomini produce un grano grande come un coriandolo in circa di una certa gomini produce un grano grande come un coriandolo in circa di una certa gomini produce un grano grande come un coriandolo in circa di una certa gomini produce un grano grande come un coriandolo in circa di una certa gomini produce de servicio del servicio del servicio del produce un grano grande come un coriandolo in circa di una certa gomini produce un grano grande come un coriandolo in circa di una certa gomini produce un grano grande come un coriandolo del servicio del produce un grande come un coriandolo del servicio del produce un certa gomini produce un grande come un coriandolo del produce un certa gomini produce un grande come un coriandolo del produce un certa gomini produce un coriandolo del produce un coriandolo del produce un certa gomini produce un coriandolo del produce un certa gomini produce un certa gomini produce un certa gomini produce un coriandolo del produce un certa gomini pr

ma del colore, & apparenza del zuccaro candido violato, cioè che tira al rossigno, odoratissima, & acutissima, di sapor dolce à guisa di zuccaro, ma insieme aromatica, & acuta. Questa gomma, ò da se sola, ouero con li fiori messa in bocca la riempie (dicena) di odore, e soanità, e riscalda immediate tutto il corpo; con questa si medicano, e si purgano quei popoli pigliandola con sommo gionamento ne gl'affetti del petto, sfreddori, tosse, catarri. Si discioglie cotesto grano, da gl'antichi Latini chiamato gutta, nell'acqua benissimo come il zuccaro. Gli Arabi lo appellano Suchar di Etiopia, & alcuni dall'effetto di benigna, e soauemente purgare lo nominano anco manna di Etiopia, interrogato da me della radice, e del seme, rispose non gli hauer osseruati. In questa narratione, supposta vera, è osseruabile, che la gomma di questa Pianta occupa il luogo stesso del seme, ch'è il mezo di cadaun fiore, alla qual cosa riflettendo, mi persuado, che producendo vn granello di gomma per ogn'vno, il caule doueua stillar di quel liquore maggior copia, che il fiore medefimo, il che però non fu dal Signor Prandi veduto, abbenche vedesse cose minori, e meno osseruabili. Inclinerei perciò à credere, che questo grano fosse vn liquore ruggiadoso concretto, e conuertito in manna di quella forma del coriandro, che appunto può rappresentare vna goccia i ò pure altrimenti trauedesse esso Signor Prandi, quando nel mezzo d' ogni fiore ordinatamente vi credete vn granello di gomma. Dalla fudetta notitia il Signor Conti caua virtuoso motiuo di prouare, che la detta pianta ferulacea sij il legitimo Silsio de gl'antichi; ma

il modo è ingegnoso sì; ma non probabile come si dirà.

Il mentouato grano, ò gomma credè abbastanza il Signor Conti comprobato da Teofrasto lib. 6. cap. 3. Hist. oue scriue, Aly radicem Laserpitis cubitalem esse tradunt, aut paulo maiorem banc in medio extuberare in caput, quod sublime penitus extat, pt fere supra terram ese appareat. Ex quo capite primum, quod lac appellatur erumpit, dein caulis assurgit, Magydarim vocant, ex quo nascitur id quod folium nuncupant, folium 'id semen est. Da questa descrizione si può facilmente comprendere, che il latte, ò gomma di questa Pianta, non solo auanti il fiore, mà auanti la perfezione del caule stesso era transfusa dal germoglio della radice, che per così dire estuberaua in capitello fubito fuori della fuperficie della terra; onde nonsò vedere come questa di Teofrasto corrisponder possi alla gomma del Signor Prandi, che nasce nel siore come s'è detto, oltre che dal Bodeo, e dallo Scaligero sopra questo loco con le varie correzioni iui addotte, si può con più fondamento dedurre il contrario. Plinio trascrisse da Teofrasto lib. 19. C. 3. Aly tradunt Laserpity radicem fuisse maiorem cubitali, tuberque in ea super terram. Hoc inciso profluere solitum succum, cen lactis, supernato caule, quem Magydarim vocarunt folias aurei coloris pro semine fuise, &c. Dioscoride però al lib. 3. C. 78. raccoglie questa gomma con la scarificazione della radice, e del caule. Laser eradice, atque caule scarificatis colligitur, præfertur autem rusum, translucens, mirrha amulum, non porraceum, odore valens, suaui gustu, quod dilutum facile albescit. Da queste auttorità non sò trarne alcun argomento per il Signor Conti, il quale può essere, che sopra le qualità di solutiua, & aromatica della sua gomma gettasse i suoi sondamenti, che riusciranno sempre deboli, quando vorrà considerare, che questa sua più tosto manna, che gomma ritenendo per specifica sua virtù la facoltà solutiua, trahe il sapore accennato dalla pianta ferulacea, di cui quasi ogni specie è aromatica, il che sì come in molte Piante si può accommunare, così mettendo la proua dell'altre qualità del Silsio antico, cadono le sudette come insussissimante.

Resta da essaminarsi l'auttorità di Solino, qual sembra più di tutte. corrisponder al nouello Silfio, abbenche resterà defraudato il Signor Conti di questa credenza, non prouando niente più di quello, che In sudetti allegati Scrittori. Cap. 29. apud Cyrenenses (dice) Syrpe gignitur odoratis radicibus, virgulto herbido, magis quam arbusto, cuius è culmo exsudat astatis tempore pingue roscidum, idque pascentium bircorum inharet barbulis, vbi cum arefactum inoleuit guttis stiriatis legitur ad voum menfarum, vel medela magis. Io non sò vedere, che altro possi hauer perfuafo il Signor Conti à credere la fua gomma, quella di Solino, che il leggere in questo Auttore, che di quella pianta ne trassudasse quella graffezza ruggiadofa, che indurita acquistò il nome di gutta; sopra di che io non posso abbastanza marauigliarmi, che nel giudicio di lacrima sì preggiata, e per tante controuersie famosa, non habbi il Signor Conti letto il dottiffimo Salmafio fopra detto Auttore, dalle quali correzioni hauerebbe diuerfamente letto, e trascritto Solino, & in altra maniera esfaminato il suo Laserpitio, perche oltre il poter offeruare da questo gran Critico, che il culmo, non è altro che il caule, che nel scriuer pingue roscidum, che s'attacca alle barbe de gl'hirchi, habbi confusa la descrittione del Ladano con quella del Laserpitio, per astatis tempore, legger si debba stato tempore, & molte altre varie, & erudite lezioni, permanendo anco intiera la lezione volgata allegata dal Signor Conti, non può in verun modo addattarsi al Laserpitio nuouo da esso proposto, come s'è detto, non leggendosi che questa gomma di Solino trassidasse da cadaun fiore di essa Pianta. Dalli predetti Auttori però si osseruano molti modi di raccoglier questo latte, ò gomma, mentre, ò col taglio del germoglio, radice, e caule, ouero fpontaneamente traffudato si raccoglieua, ed in ciò parmi strano il dubbio del Signor Conti, come senza pericolo di perder la pianta tutta si potesse tagliar la radice, & il germe à questo effetto, non ricordandosi questo Signore dell' allegato testo di Teofrasto doue ci motiua constituto ordine, il modo cauto di tagliar questa pianta senza detrimento della medesima, come pure in alcune piante si vede, ch' ogni. pezzetto di radice tagliata, non che offesa con poco taglio, e separatamente piantata, ripullula fenza alcuna difficoltà, e quest'arti di coltura sono così note, che non meritano d'esser poste in dubbio dal Signor Conti. Mà auanti ch'io chiudi la lettera mi resta à dirui, che la feconda specie di manna del Garzia non la crederò mai per il Laserpitio è antico, è Prandiano, perche nasce quella ne cardi, e non nel fiore, ò germe di pianta ferulacea, anzi osseruo, che non sò come venga iui chiamata Tereniabin, mentre il Bellonio nelle sue osseruationi lib. 2. Cap. 65. sotto questo nome ci descrisse vna manna liquida, che si raccoglie, e conserua ne vasi. Nel Lexico Scriboniano del dottissimo Rhodio ritrouo scritto, che il Peregrino Pietro dalla Valle ritrouasse in Persia pianta molto corrispondente all'antico Laserpitio, del che ne lascio il giudicio à chi hà veduto, e letto questo luogo, che non hò per anco hauuto fortuna di ritrouarlo appresso detto auttore. Questo è quanto posso accennarui così alla ssuggita sopra il predetto foglietto, protestandomi sempre di stare alla censura di tutti, quando quelli con maggior accuratezza mi dimostreranno le cose più chiare, che quelle dei foglietto, l'auttor del quale ammiro sempre con quella veneratione, che meritano le sue qualità.

In the state of signary Count decrees as the granging country to the first of the signary Country errection as the granging country the source, the granging country country for the state of the state

re rice vante, de creatite torion, reincreante auté l'argent in a legant rice pour rice reinne de la creatit rice de la creatit de la creatit

towns the resident of the country country one of the country of the

class is radice. It is constructed by the control of the design of the control of

fullate it raccompany and in alcomman large it duction del

### VENETIA, Peril Vitali. M DCLXXIV.

Collision over softer tempores legisle fieldighed field received the selection

Con Licenza de Superiori.

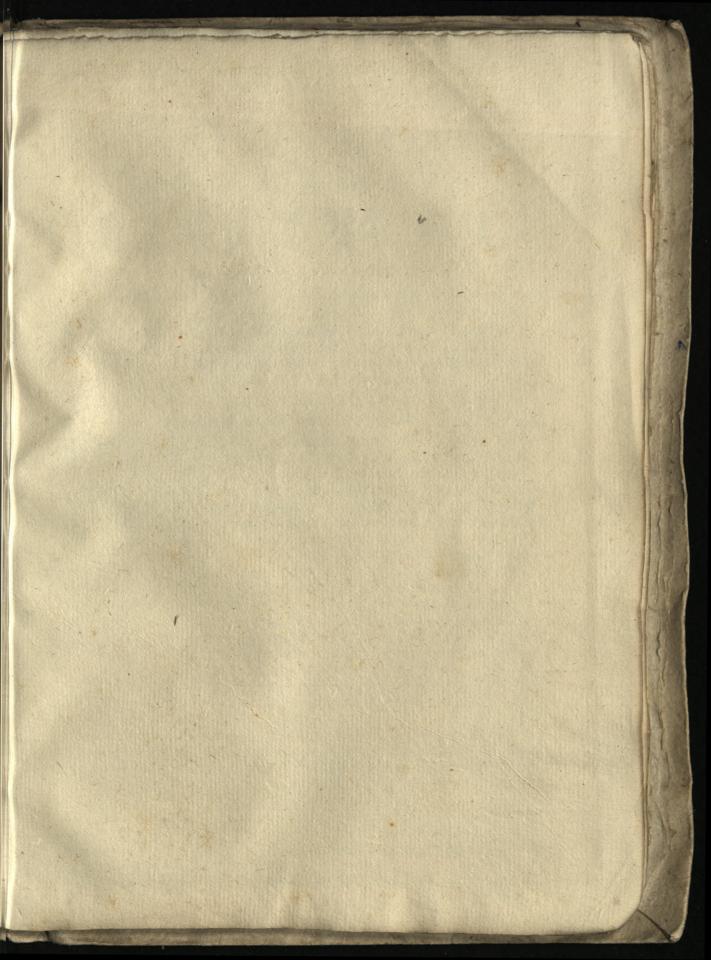



Constitution of the Consti The course of the second secon and the control of the second of the control of the CHARLEST TE CONTRACTOR TO THE SAME THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR A LEAD OF THE REPORT OF THE PARTY OF THE PAR THE CHARLEST CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PR



## RISPOSTA AL CONTRO GIORNALE DELETTERATI

Li 1. Maggio 1674.

Tardò questa risposta non per diffetto del Signor Conti, che fi sollècito a satisfar alle proposte. Ma per alcune differenze intorno alla Continuatione del Giornale: le quali perche non sono cosi agenoli da supplirsi. Giudicò il Giornalista frà questo mentre esporre le difese di questo Letterato presso à lui di somma commendatione.

Pareri del Signor Co: Liuio de Conti circa il Giudicio di vn soggetto innominato sopra il laserpitio del Bornò.



A torchi dello Stampatore Vitali vscirono i giorni addietro alcune considerationi in forma di. lettera, sopra il Giornale decimosesto de Letterati vltimamente publicato, nelle quali con acutiffimo giudicio vn loggetto incognito oppone alla opinione del Signor Conti diuerle ragioni, per le quali non resta persuaso, che la pianta ombellifera da lui per relatione del Signor Gio: Antonio Prandi discritta sia il genuino Laserpitio de gli antichi. Fa diuersi ristessi.

Prima sopra l'ordine tenuto nell'infinuare, che il Suchar di Etiopia sia il silsio, prendendo l'argomento dalla patria dello stesso, ch'è la medesima del Suchar, & conchiude la digreffione del loco, oue nasce il supposto sissio esfere troppo lunga, & quasi superflua, atteso che vna pianta può nascere in diuersi paesi, ancorche lontani, purche non vi sia gran diuersità di Clima. Però si come concede, & accetta le prone di cotesta identità del loco natale, così non le pensa di molto valore per istabilire

l'assunto, che il Suchar sia il vero Silsio.

Disamina in secondo loco le note del nouello Laserpitio, & le chiama generali affermando, che si possono addattare ad ogni ferulacea. Giudica, che occupando la gomma del Suchar il luogo stesso del seme, ch'è il centro di cadaun fiore, donerebbe il fulto stillar maggior copia di quel liquore, il che non essendo stato veduto dal Signor Prandi, che pur vidde cose meno osseruabili, perciò stima che cotesta gomma, o sia vn liquore ruggiadoso concreto, & conuertito in manna granita à guisa dicoriandro, ouero che trauedesse quando ne l mezo di ciascun siore li parue osleruar vn granello di gomma.

Terzo dalle auttorità di Teofrasto, & di Plinio diduce, che il latte,o

#### GIORNALE VENETO

gomma del Silfio transudana dal germoglio della radice non solo prima del comparire de siori, ma anco dello spontar del caulo stesso, donde ne tira la necessaria consequenza, che il Suchar di Etiopia, il quale seaturisce da i siori non possa esser il laser de gli antichi, tanto più che Dioscoride chiarisce questo satto, dicendo che il laser si raccoglie dalle radiche, & dal sulto scarificati; & che le correttioni del Bodeo, & de lo Scaligie, ro sopra quel testo di Teosrasto dimostrano il contrario. Queste auttorità contrastano la opinione del Signor Conti, & le qualità disolutina, & aromatica, che tiene la gomma la manifestano più tosto per vna specie di Manna, la quale di sua natura solutina prende il sapor aromatico dalla pianta, che si come quali tutte l'altre serulacee, è di simil qualità.

Bilancia per quarto l'autrorità di Solino, afferma che niente pui de gli altri parla à fauore del Signor Conti. Non sà vedere, che altro possit hauerlo perfualo à creder la fua gomma Laferpitio, le non la graffezza ruggidola, che indurita acquitta il nome di gutta al riferire di coteftoauttore. Si meraniglia perciò, che nel giudicio di così nobil semplice non habbi letro le correttioni del dottiflimo Salmafio in quel paflo, dalle quali hauerebbe appreso à dinersamente legger, & addurre Solino, per eulmo hauerebbe intelo il caule, per astatis tempore stato tempore, & hauerebbe conosciuta la confusione del ciltoladano col Silho in quelle parole pingue roscidum, che si attacca alle barbe de gl'hirchi. Ma consisderate anco le parole di Solino fi come volgarmente si leggono, nientedimeno non dicono, che da' fiori trassudasse il Laserpitio. Vuole, che appresso gli auttori varij modi si ritrouino di hauer questo latte: esserstato solito raccogliersi o col taglio del germoglio, radice, & fusto, ouero ipontaneamente stillato. Li pare strano il dub bio, che senza perder la pianta tutta non si potesse tagliar la radice, & il germe, auenga che si poteua vsar modo cosi cauto di far il taglio, come accennò Teotrasto con le parole constituto ordine, che riuscisse senza detrimento della medesima, come pure in alcune piante si vede, delle quali ogni pezzetto di radice tagliato, & separatamente piantato ripullula senza difficoltà, & queste atti di coltura son così note, che non meritano di effer poste in dubbio.

In quinto loco non vuol credere, che la seconda specie di manna di Garzia dall'horto sia il Laserpitio antico, o nouello, perche nasce, ne' Cardi, enon ne' fiori, o germi di pianta serulacea, & non sà come venga iui chiamata Tereniabin, mentre il Bellonio nelle sue osseruationi lib. 2. cap. 65. sotto questo nome ci descrisse vna manna liquidana liqui-

da, che fi raccoglie, e conferua ne' vafi.

Finalmente afferisce, di hauer ritrouato scritto nel Lexico Scriboniano di Giouanni Rodio, che Pietro della Valle ritrouasse in Persia vna pianta molto corrispondente all'antico Laserpitio.

Questi sono i ristessi del dottissimo ingegno, del baleno de quali, come da luce celeste suegliato l'animo del Signor Conti si confessa molto tenuto alla stima honorata, che delle sue debolezze se questo Signore.

Li rincresce non hauer notitia di chi si degnò fauorirlo, per poterli nominata, & personalmente rendere le donnte gratie, attribuirli i meri-

tati encomij, e professarli eterna obligatione. Egli non ha voluto omertere nulladimeno in segno di gratitudine, & del conto che sa di queste erudite considerationi, di palesar il luo parere circa le medesime, giudicando, che la stessa confidenza viata seco non sia per pronocare altrui allo

fdegno.

Et quanto al primo giudicio li parenon douersi stimar di si poco rilieuo la inquisicione del loco natale de semplici, nel quale si veggono così accurati gli antichi. Et se à chi vuole truouar le cose smarite necessaria è la cognitione del luogo per ricercarle, meritamente in questo affare del perduto Laserpitio era di vopo stabilire prima ditutto il paese, done si hauesse ad inuestigare; alla qual verità volle forse alludere il Signor Mario Schipano afferendo, che dalla Persia ci poteua esfere refti-

tuito il Laserpitio.

Non crede, che la couenienza del clima basti à persuadere, che in vna Prouincia possa nascere vna pianta, che germoglia nell'altra, essendo chiaro il testimonio di Teofrasto, & di Plinio, che nella Barberia non si trouana il Laserpitio, se non dentro lo spatio di cinquecento miglia, quantunque questa sia la settima parte di tutta l'Africa, occupi di gran lunga maggior circuito, & sia situata in vn Clima medesmo. Afferma con Hippocr. 4. de morb.num. 4. che di più vi fa di mestieri la proportione del terreno pe'l nutrimento aggiustato. Altrimenti l'Egitto, & tante altre Prouincie sotto lo stesso paralello della Cirenaica abbondarebbono ancora di Silfio.

Indarno poscia, doppo concesso che il Sissio nasca nel Bornò, assaticasi, di risintare il Suchar. Se nel Bornò vi è Laserpitio non può esser altro, che cotesto Suchar, poiche non vi si troua altra ferulacea in istima, gioueuole à molti mali, con le foglie dell'Apio, gomma di color rufo, foaue, & aromatica al gusto, odoratissima, col caule minor della ferula, & più gracile, in somma con li contrasegni manifesti. Ne si può dire, che in quel Regno non sarà forse sin'hora stata auuertita la vera stirpe del Laserpitio supposto che vinasca, come è prouato, auenga che tali sieno le sue qualità, che non possi restar negletta anco nella più dishu-

manata Barbarie.

2. Le note del nouello Silfio non paiono communi à tutte le ferulacee, le quali non producono le foglie, i fiori, il fusto, la vmbella di vna fol guifa, come è manifesto a' Simplicisti. Le conditioni poi della sua. gomma sono così singolari, che non vi si ricerca di auuantaggio perdiscernerlo da ogni altra, anzi per istabilirlo vero, & genuino Laserpitio. Questa occupando sempre lo stesso luoco del seme, ch'è il centro di cadaun fiore, & non apparendo in verun'altra parte, ne sopra le foglie, ne meno dentro le ale, o cauità loro, da à dinedere, di non effer liquore ruggiadoso concreto, & conuertito in manna, la quale non potrebbesempre cader così in acconcio, ma lacrima massicia. Non trauidde dunque il Signor Prandi, che non è bieco, ne pretende à suo capriccio impor leggi alla natura. Per verità desidera intendere il Signor Conti la causa, per la quale il susto sia obligato stillar maggior copia di gomma di quella de' fiori.

3. Dal-

GIORNALE VENETO

3. Dalle auttorità di Teofrasto, & di Plinio si comprende, che dal Laserpitio si raccoglieuano due sorti di liquore, cioè latte, & succo, il che conferma Aetio facendo rimembranza di loro in due capitoli separati. Il succo si estraggena con la incisione, o scarificatione della radice e del caule. Il latte trassudaua da se stesso, come narrano Teofrasto, & Solino, & è da credersi, atteso che se si fosse cauato col taglio, non sarebbe stato differente dal succo. Sbagliò dunque Plinio quando hebbe à dire, che dalla essuberanza della radice sopra la terra col mezo della incisione se ne ritraeua il latte. Ne meno si può prestar sede à Teofrasto quantunque corretto da chi si sia, mentre il libro della natura dimostra il contrario, & la ragione lo persuade, come su scritto nel Giornale paslato, non essendo solite le piante di esorbitar nella superfluità di succoalimentale, se non quando conseguirono la loro giusta statura, & finirono di crelcere. Ne vi è elempio, che alcun vegerabile, particolarmente annuo, sia consueto scoppiare dalla radice gontia sopra terra » cioè dal germe prima del caule, & de fiori gomma, o lacrima di alcun momento imaginabile. Ne le parole di Dioscoride si oppongono, conciosia che si debbano non del latte, ma del succo del Silsio intendere Con ragione adunque pare al Signor Conti di hauer dichiarato il Suchar gomma del Laserpitio, & latte della nobilissima ferula sudetta, che tra le altre sue pregiatissime qualità tiene anco quella di spurgare à vitis

omnibus i corpi male affetti.

L'auttorità di Solino fà molto à proposito, al parere diqualche letterato; ne si conosce bisogno distirarla à trauerso col Salmasio se non per offuscare la verità. Trattane la voce siriatis, ch'egli proferisce styriacis il dottissimo Rodio la riconobbe, & lesse per appunto come l'ha portata il Giornale de Letterati, & si troua scritta ne gli esemplari intatti. Quello stato tempore in oltre, pro astatis tempore non piace, se si ha da credere, che gli auttori parlino per insegnare, & non per dir nulla. Chinon sà, che à suoi tempi tutte le cose naturali sortiscono le loro ordinarie mutationi? Per determinare adunque cotesti tempi sarà molto più conuencuole con Solino dire aftatis tempore, che col Salmasio itato tempore, se la diligenza de gli scrittori consiste nelraccontare le particolarità distinte, & non addurre confusamente le storie. Lacrima al tempo. dell'estate, cioè quando la pianta è persetta, volle asserire Solino, il vero Laserpitio, & non pria, che spunti il caule, secome suriferito à Teo. frasto. Lacrima il latte : dal culmo : cioè dal fusto, come ad ogni intendente è più che patente, & nella sommità trà fiori; il che elegantemente additano le loggiunte parole : idque pascentium bircorum inharet barbulis, peroche quelti animali per testimonianza di Plinio, di tutti gli auttori, & de medefimi contadini fiano soliti di roder specialmente le cime, & i hori de gli arbusti, & delle stirpi. Si che àtorto viene accusato Solino, & dal Salmafio, & prima di lui dal grande Almorò Barbaro ne' suoi dottissimi corollarij: certo è che la storia del ladano, & dell'attaccarsi suo alle gambe de gli hirchi riferita da Dioscoride, & da Plinio è differente dal mode discritto da cotesto auttore di raccogliere lamanna della sua Sirpe. Pare oltre di ciò, che l'Arcelario non habbia molto attesa la di-StintioDE LETTERATIO

stintione del latte dal succo Cirenaico, mentre appresso gli auttori contende ritrouarsi varij modi di hauerlo o col taglio del germoglio, radice, & fusto, ouero spontaneamente trassudato, non accorgendos, che questi varij modi non riguardano il latte solo da se, ma insieme col succo, imperoche questo con la incisione si soleua tirar suori, & quello na-

turalmente da se stesso ne vscina senza opra dell'arte.

Al che non hauendo badato Plinio ingannò se stesso, e gli altri insieme stimando dal tumore eleuato sopra terra della radice pregna ( in fatti dal germoglio) potersi col taglio canare vn succo come di latte, & di più senza pregiudicio del caule suturo, cosa che meritamente dee negarsi col dubbio non istrano, ma ragioneuole della sua perdita. Concedasi, (se bene nelle herbe annue cioè impossibile, & da niuno affermato, & nelle perenni difficile) che vn sorcolo di ramola radice tagliato possa ripullulare, nondimeno non auuerra questo senza qualche detrimento del fulto, che douea quell'anno germinare. Ne l'arte di coltura può far sperare che le herbe si propaghino con le radici tagliate in pezzetti se non à troppo creduli. Si moltiplicano si, ma con le diramationi staccate con le propagini occhinte recise non con li pezzetti del tronco fesso, o scauato, & no tutte, ma alcune sorti perenni solamente annouerate dal Rolfinchio: & auanti di lui da Gio: Battista dalla porta nella sua Villa, & insegnate da gli antichi, in particolare da Teofrasto. Che se vogliamo interpretare quel tuber super terram di Plinio del germe, o cuore; che si possa tagliare senza danno sia lecito à chi vuole dicredere, purche non sia Filosofo, ouero s'imagini vn taglio superficiale, & donde non. esca il sangue della pianta. Peroche quel constituto ordine di Teofrasto non si debbe applicare alla estuberanza della radice del Silsio sopra la terra nel tempo, che sta per iscoppiare il germoglio, ma s'intende della scarificatione della stessa in altro tempo, o almeno in altro luoco: non per raccogliere il latte, ma il succo (se pure anco ciò è vero, & non fauoloso, di che molto è da dubitare, atteso che il vero modo di sar il succo sia pestar l'herba, col quale espresso in questa maniera, più, o meno gli antichi adulteranano la gomma, come si comprende dal colore verde porraceo riprouato da Dioscoride, & si congiettura dalla farina, & crusca, che soleuano mescolarui per mentire la bianchezza, & le fogliette de'fiori, li quali restano alla viscosttà della gomma, auanti che s'indurisca, attaccari.) Questa non rassembrando il colore, ne meno la sostanza del latte sà conoscere di non hauer ottenuto tal nome da gli Arabi per altro, se non perche trassuda da' pori, & forami inuisibili à guisa di latte: la qual cosa non aumerti Plinio scriuendo del tumore della radice,ò del germe hoc inciso profluere solitum succum ceu lastis al contrario di Teofrasto, il quale non mottino verun'altra similitudine col latte, che la mentouata, & hebbe à dire : ex quo id, quod lac appellatur, erumpit.

5. Pare molto conuencuole la congiettura, che la seconda specie di manna del Signor Garcia dall'horto sia il Laserpitio, & Suchar del Regnodi Borno. A fronte della somiglianza di queste due gomme non est ouum ouo similius. L'una è granis coriandro paul à maioribus, colore inter rusum, E rubentem media l'altra della grandezza del Coriandro in circa a di co-

#### GIORNALE VENETO

lore rosseggiante, & che sembra il zuccaro candido violato di Venetia: l'vna & l'altra tiene virtù di muouere il ventre inferiore. E vero, che Garcia disse la sua esser prodotta da' Cardi, & staccata de triboli; ma lo disse per relatione. Onde essendo i Cardi, & li Triboli fra loro differentissimi non se li può prestar sede, ma si rende più credibile che non da Triboli, ne da Cardi, ma con li Cardi dalle vmbelle del Lascrpitio; come il Suchar, si scuotano, & che da questa cagione derivaste l'equinoco di cotesto scrittore, il quale nondimeno ingenuamente confessò, non hauerne certezza, solo hauer inteso per fania, che nascessero i sudetti grani ne' Cardi, forse perche i mercanti, che gli portauano n'hauessero ossernati appresi ne cardi, co quali doneano essere stati mietuti. Quindi è, che se bene il Trungibin, o Taramiabin non fosse il Tereniabin del Bellonio può esfere nondimeno proposto, & riceunto per Laserpitio, quantunque è d'auuertire, che il cod ce di Auicenna citato da Garcia in molte cole si scopre vario, & differente da gli stampati, che

hoggidì leggiamo.

6. Finalmente vedendo non poter contrastar contro la verità, ed iscorgedo persa la battaglia, pare che cotesto Letterato suoni à raccolta, & cerchi diminuire l'honore della vittoria col dire che molto tempo fa sia stato trouato in Persia il Laserpitio dal Signor Pietro della Valle, per tellimonianza del Signor Rodio. La qual cosa non sarà suor di proposito rimittere al giudicio commune de gli altri Letterati. Nelle sue emendationi, & note ad Scribonium Largum così scrisse quell'huomo diligentiffimo num.67. pag. 127. E Perside saculo restitui posse autumat insignis natura consultus Marius Schipanus, qui humanissime perbibuit Petrum de Valle patricium Romanum, post diuturnam in ea Regione moram inter varia medicamenta peregrina è Persarum Regia Spahan ipsi maior pollice planta ferulacea radicem foris nigram, odoris gratissimi attulisse, qua situ cariosa in puluisculum pluribus annis fragrantissimum abijt. Queste sono le parole del Rodio, nel ristesso delle quali non si può che restasse con merauiglia astratti, considerando, che cotesto virtuosissimo Letterato vilipenda Solino, da cui solo fra tutti gli antichi viene attribuita la radice odorata al Laserpirio, & poi publichi con le stampe che questo elegantissimo scrittore non habbia verun particolare di più de gli altri; & alla fine voglia che dalla Persia sia stato portato il Laserpitio, perche vi su trasportata vna radice di gratissimo odore; assertione, che non si appoggia sopra altro sostegno se non dell'auttorità del medesimo Solino.

Qual differenza si conosca poi frà la notitia data dal Rodio, & quella del Giornale antecedente potrà vedere chiunque rimira i Giornali senza passione. Aggiungasi, che oltre il Signor Gio: Antonio viue altro testimonio degno di fede in Venetia, il quale attesta hauer in Tripoli hauuta nelle mani molta di cosi fatta gomma, mentre forzatamente come Schiano seruiua ad Osman Sachxli vltimamente morto Bassa di Tripoli.

Conferma questo Signore tutte le qualità discritte del Suchar di Bornò, stabilisce la viscosita attaccaticcia massime nella stagione de' gran caldi, in costitution di tempo humida, della stessa gomma, all'hora più molle, & tenera, donde si può prestar sede alla storia di Solino in propo-

fito

DE' LETTERATI:

127

sito delle barbe delle capre. Non lascia più occasione di dubitare in oltre, che si coaguli in Suchar medesimo in mezzo de siori, peroche ve gli osseruaua ancor esso manisestamente incagliati. Talisono i sentimenti del Signor Conti, circa i dubbi proposti da quell'erudito Letterato, degno di ammiratione, e di applausi: nel publicarli protesta di humiliarsi sempre, al sapere de dotti, ed in particolare si rimette alla censura del medesimo à conditione però che si compiaccia di maturamente ponderare le auttorità, & le ragioni, & non isdegni prestar intiera sede ad vu'huomo honorato, come è il Signor Gio: Antonio Prandi.

IN VENETIA. Per Domenico Milocco. M. DC LXXIV.

DE LETTERATI

For delle lande allegante, those lands of a constitute do dobinate in allegante and al

Miles out the best of the same of the same

CONTRACTOR OF THE SECOND PROCESSING AND THE SECOND PROCESSION OF THE SE

the consideration of the contract of the party of the party of the contract of

The party of the continue of the state of th

ALL COMMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

en on hartine alterna practice alternation of the contract of

A THE COMPARED AND ADDRESS OF MINE OF PROPERTY AS A SECTION AS A SECTI

present the transfer of the first that the property of the section of the section

IN VENESUA. Per Domento Miocco. M. DC LYMY.

Controlled the property and





26

LETTERA APOLOGETICA
IN OITESA DELL'ANTIGIORNALE,

E CONTRO LA RISPOSTA DE DÍ-I MAGGIO

5679
Per il gaserginio nuovo del Borno.

SCRITTA MAGGIO

Al Sig. N. N.



Arrogannie non est, wel guerere mel asserve : nevitatem. August 1:6.4 unha Crescon (:66.

Mic Sigle rapides in copias del list corti Garages out to propo in sough the cerperal & rivinger no was some sofamonge in quem sione che in a whighi di fingen that the is mother men dispisace he water mi in que de dissione one pur supposed per me auda quest luato il monie Water confidence perchanicalisation who less make eveni core med et we sate water his water con we tense accommence of it is nowers inter who almosepina, girdinasse chi di kai Bace milamenti uf Sty of a new why ye price 12 18 15 a Emic ragation many felt as weging fine energy needs a level with nepro incom into felezo de sucress a regions of mine rigiondo Tere and en for ner vistercius The come & some townsheet was love act vienouses per co for con were stellas pedries a con dus of Le le aprobleme d'asservés l'agent l'as

mio Sigle

Il fogliette in difesa del Sig! Corpi gramporo cost di primi di maggio mi permense à notifice como con sapetes solamense in questi giorni che rono ghi ultimi di Siugno, onde di cio molto me ne dispiacque hes wederni da questa dilazione, che può supponersi per mio causa, quosi senot il morino della visposto; con nue ció perche in eno foglio n'ho letto mobre e mavie cose mas invere e di poco fondamento ho ceolup con la presense accurrosuele, accioche posponente l'affetto un tro alla cerità, girenichiare chi di noi dece chiamassi conceint só che la pouerta de mici talent deblita Le mie raggioni; ma so fen'anco che la nevira flue esser ruda e dene esser am meno senza i hisci, e felletti dell'elo= quenza, per tanto as primo caso vispondo Vecessario è il toto per vintracciar la pianto ma non è pour totalmerre nalenole per inconoscerla, perche ben, e speno una stena piana, a cui da gli sovictori le pi acoribiim il proprio huogo natale,

and we so have and naster and in un alm di mola sonano. Lo Suro Eo, che nasca Un si se our Dessande in Ponto 20 in Creta wood a proposition di noi è affondantimo. of stone of assession deads videos franca mag: somo ros Como emento com nova sona une il moremo lo fa noscell in Falls Hoops & puis noscere anco in ithe region i non wedure des detto hersoft : Kal the 31 comprende the unsa Judgo particolore non continuine Ta nera cognizione della pianta; 21e ssamehre talla Persia ri può havere il sespisio restamentace l'hurse predecio ele l'ineviso in tant'altre Gowinae . serono accurato gli prinche nel heogo in assonance o grande per o per o perhefore porticolar pricileggio di quel solo chima his orderican a concesienza de servento, o peus per in mercannic ener di mighine o mirore efficacio: Da questi moti d'invendere non viene negoto che la pianta non poni noscere in alm passi the ghimerisar da ghi Sentovi solamente nel loro particolare per support primilegge di quel poese

1000 5 smme to la piante noscer almon moe vivgitio canto Ser etened solis est Thursa werga sabeis e news l'actes toto di tal huttore ne ancoque houses luga revene Diosconde e Plinio del mestrese formacico invender pissimi to fecero noscer in Chiopia da cio poha onevusie il giornalista che non fil il mio dir con uano come his crede she le piante pioniro nascer almore quando lo permeto la conce= mento del climas. Econere la proven nelletono che enellynoise nell' ambedue queste Reggioni feruidis. onde in questo proporto non mi pour persuadere con il sig! Consi the un motor Di soo miglia non faccio ascura murazione di chima quando wenga questo wore vicewo not commun sentimento con e cintime, per grado o per ogni alserazione Ti ana e non per que i chimi =

ashologici che in que sa tuogo pier in in the proposito medito il S. Jann ned. on the Emo his a viene injertremp In charge grido: wood type Two, Two Texens see M sa 3 roll very wested spraces que more de circo de Contra Decid. nate you net greco il chimas wiene inserveros grado onde, per ministato di pora distanza o siscendere si può inversere, che nel murosi gradi dette Reggioni in ceus modo Ti pour are or mutor chima, ne dillersamente pi presa questa uocl any obusetties at her cope a since of chima per un hene sporiodi 60 qued skimation forse, the ance roca distance penisor qualche murogione, La quale anco negl'heromini s'en. assert semplement as paverd Physocrate & Di Salero. Dippoi Bisogra che ildig! sono provi prima the lapiane the rosce nel Borro

son oposij il Joseviczio e non perche una sions d'inite alla fériale ui rosco ispondo questo gonificio signore; vot vo the mes prior for police asses was the nel deux parce parcei posco almo manta ferriacea distinu maggiore, e Que giorecote à mon e pice provins unde note sue of forespisio de gl werpense for he propose The sports & se il sig! Prandi senza cognizione totarica di passaggio solaneare wide questo suchar Benedetro dovena hii stemo vaccorlo es la piano mederimo e donosto alla considerazione totanica senza poner in double la sua fede in pianto si dif ficile à constrers à she che se la gone è in uso in quelle parti e giocienste a wan man perche sui non se ne for presiona paccolas per questi nomi paesi a quali puese percengono avomati di equal inma e parimente Impari del cupo 12? is ever the una pianto con le pondi minori della fenda si possi chianas fenchicen, ex adductor ralifoglie à

pionero di tal specie senza profesir hereson botonica; ne ado che Le note del piore caule, e foglie di questa pionta signo bosteush per provos il mero feserzigio de gl' anticho ma bensi per crederla una piarta femiliacea. res resto per quanto s'appartiene alle your is that a product des pione no reder appreno gl'aricli their foster stillide questo parte anji uno gran diligenza i medemi ci describero, i modo di raccorto moto difference da quelle des suchos Prondiono; ne mi vaccivo howev been the your alcuna scarcisco spokerenzan das port delle pionta, il che non piero ne anco secuenire rag : gionecolmi per mego napira. Le menge l'humore si dersa concreto nella porce pier ciolida della piones non tonto assot righandori, de peni con nome é consistença di gopo aconto

in cima scohering pire; onde It comprende che maggir copies di gomo più svillor il pisto the il pine che non ne produce mai d'ascina sovre. The diche essendo il coule piec wiciro alle molel, che si Jean are e weather della pianto dallo Scaliglio per le sue penzioni di accorrere L'alimento e distribuire il suo suc we usvisimile che le port pui mine sypo maggiormense proviste che quelle sontane como nella uena cana ri è maggior copia di sangue che nell'alre were non solo per la la copación des woro, ma per eure come victoro moth appens il forte det sangue mederimo e cio deves order anco relegiante con questo consideraziones che le parti crosse das colore concours restono nel caule, e le tenui nergono arotte all'insi alla cimo.

canfirmo per tonto che il foserpizio Regt ontiche non Trillace la gomo comos that fine e the front telle piance non como sigliono riodor chio somo gomo de conse de ser de la suchar il Dinas such Ju correcco l'eviste de Meno de Bolevio Josephino angre glere a succe manus he ció in suisforder La More succepte da gli sonitori edestoso ad ogni tiquose che pui o con . The perse reus scanwire dalle plante ouero per especiore Ed d'nome di Saite, non del modo della son sconerigine ma des color o Emintenja Di Vicente primo noscimento insise hanon= done it love the adule ques succes perse il colore ed il nome

come relle lamea sjonserua, ed in omopa alhé mobile ne mai ne nedra hasudans el lave du alcuna and plants se non incisa, é seana percio la censono del Givnobiro the il fatte prosective the cost roghio nongeni framandarsi aureso che So on Diciegli, se si fone cauch es raghio non saveffe stato differete dat succo, mente Teoposo lib 9. -C'& della s'evo storia ci fa nevere comparis revene tie the hosida sportoneamense dalle pianto chian succe, come quello de si vaccoghe per incisione esismeme, che anco nelle Later si nois spremure si sence della seesa socie. e quondo mais intere the l'esuta o alha pianso simile senza la scarificatione 6 incisione pont sponsoneon man-Dan pessi il latte o humore di Janen consistenza : « pune il Joj sofant misg Lecin in order, con si noto findament in questo particolar

touto correger di mio como l'esperienza som mederimes dos si Dimoino, the somence miese le pionne lati inde hamonoon it facte; ex in the feather weng a sonier Tallo Messo Phina se non fallo che A Papaulo sudi anco da se S'ECHO noispopero mai dello heemore chiamas Lace ansi Joggiurie la stesso scrittore parlando dell'opio : sinceno enim sudat et se dibuit donce succe vecenti simile par. perche doceno l'humore crano alsour gliossi è relisimile che hetion divenga o lasa quelle sensità che le da il colore. 1201 vesto io non so wedge la provo Rel suchar ner il fosessizio ma fensi l'insegnamento del modo di vaccoglier il subsucce, o lucto secondo l'invelligeza del Giornalista perche lo stillor di una Sagrimo di color nesso aromatica, e

seporito da piagetos siguile alle fenela signo congretavas ma non credere me sweet forexpires smell nomeor so deters gommo in mespos its fione esdede affectes ogni eredenses, in properito di one e degno da sagersi as inferire def Novaca nel scoo battan de Rose the to manna sick to niggiason - concreto sofi chiamato oa of anrichi Monismonse Jacke à arbore come pure to persuane to chiamano con simil histo nella for hingua. Al qi cope Se staglio Phino e and evran Tesposa est di donese che anco il dorassimo salmosio havene la rica i previone la quale grando vá giasta losalio giledicase a chi è un tiro meny sand in corpose sano o da queli me hore him fixer precords Titan fen e uon the nien chiamas da enidon sa confisione cert modi evidit di clive che ger la copia Di raggioni, e di dottine, acterniscons

a prima cisto l'hermono ingegno e maggiornense greener à circon norsa à che aprigliani, e rispiere with ron approve ma de how Jeguace de Soline la gomma des perche nella libra done es il soscripio Evil cish Jedo noscenand non venilla nella sterio moro raccosta the il factoro talle forbe de gl'hira the cio pieno s'haurebbo schiffato jantasfatica nel vaccorto descrittaci dagl'Auton : Accerna ils Conte L'opposizione ma non la scioglie nerche in questo tuogo hefte più curo di censurare che d'insegnore rugs nugand XHQOV XHQGO. Je non si crede a al'antiche non occorre jugliochi per scorre nes nionacer Le viange mas foses il mozonevcele à capricció: e perció non senzo

mosin magione a questo sigurotho foregiejis 1000 3 Le Aogo of Lagrons de Prantique on a peus s'arricchoro det titolo di Comes per la denominatione glorio: salde suoi inventori Dissi che asciene pianse nonvice: none asoun deniment dall' incisione petto, a deliho tempo in ataina porte della vasice any cio faceros ho mercios in ascure the il caule e la riongo Hena vicene maggin nigor not repetitions; This di dune pionte ver escheor la annère, il che non à visile Dicació che muste il Consi nelle revenu. ne mi nono dor roce the a questo white cerchi d'oppossi mente gli scritteri e des coule e de la vooice c'insegno: rono caccor il foser senza danno vella pianta del feserpigio l'afforismo totapico, che il surculo di ramora vadice toghato geone riquel helase, ma con detriment della

the pointe eccezione perche della canna sacchoriha ogni nodo mantos riquellula es gran wantigges d'chi raccoglie quel hignore angi se cio annew ments non fine futer, s annavgireste in sevra senz' unte alcuno palascio 1 operación o fico inosco che Talle State stelle the sevuono per sami vipuellerle sengue pier celedeggiante. Lega il Pisane il fo Conti che n'usta la ucrita. The i perretti di alcuna vasice riquelleli post in terra a rempo oprevi= peno l'esperienza il dimostro nella radice del miraio delle enuto, dell'alica, del Ciclomin

della primula menis dell'ivide dell'Acoro, e d'imoli altre, e se il Li Conti haccesse prima di scriuge il suo foglicco adoprata

Shirs Barrowin were marked de gl ingenit non have the hora las sinderess des pensimento ne is presincerii il moto del noscere delle piante pero somoisi valla. Torregione, mere questo Je service solo per diffender porocorsi 10 shipisto the conhadiendo a Teoposto or pet righo della moice del sistio, assenso sio hom posessi for plosoficamense parlanou, e peuse quelle core che fala notiva le dece il filosofo confimore et innaccionte un le vaggioni ersendo d'essa il regretario, come june non so in quat moro co wenge regato a serieure che de filosofia ne sapeur ( used is) quanto ateun also mente hi discepoto del carano historile. nel rest all'aline belle onevuogioni sporse in questo capo io m'accingo a viscondere, wedendo che sono, o cose gia dece mate note e nose lippis ex tonsorihes, a di poco momento perche insegnationi, the cospessas L'herbe si facio suco, nalascia hi distingues i modi di vacioglies

il faser e negarior corche dire di sopra al Eopo 3. nen unos picé che sij lucte, ma succe scahevito a quisa di lacce come dalle manelle. della pioner angi nes predetto copo non pressa fede a Thiris e poi que aprovio la detta sua acconità net medesimo povacolore per fondament delle vice raggioni. ma per differa del sig Tont i può dire Consinga è spesso il ceonor persiero as quiento caso. Tenio che s'infro dies in uso questo rocello silfo per quella ræssa caesa che Cleone appeals distribute dell'antico; accion dixasac : che Dio une ne quardo meanesifa tonto salta come si sul dise soprosi poto ceircondo. il Garzia posta per relozione, ma chi gli diede notizio di quella sorte di manna que esseve anco the fore con unidico quanto il sign Printi il suocero Aucrose Di quelle seconde specie di marra cosi sariue

In Coroners rasci ferrire grans qual sis coriono macontag tolore inter nessem et nebentem medis, que ex is in a mis credese 5 inganno il s. Conti mes pensore che il Eavringe de cordi e de hibiti conperamense scriverse in questo toro per due pionne seporare mense per miboli non dell herto di tol nome ma de spini des capo de cavoi intese; exequesto l'ignose som ces com son la sua solifa reivoi vifleacel weard it mis credere non tontono das messimile menne il Sarzia o per similihedine di corto shonenso mestrule the s'adopaceo unican? per caccior il grano dalla spica as pover det Brunfelsio o june dall en mologia del none di bribolo the infers emolesto significa chiamo es tas more la spiri des copo delli predeco Cordi. Non posso in questo porticolare trafacción

ti dire che la manna de gl'isdraction forse molto simile a quella che rinorio A S. Grandi sopra la pianta ferulaces Vap. i6. exod. Coxianori coloni Dadi: circi semes Popules er colligers Muid frange for moto sence septor in mortano coquers jn bla ex faciens ex eo ropelas sapar quosi jonis deap ex informa quesi simile pricerna e Serazione ce la descriusero. Terenia fin est vos caders de celo ex assimilation melli granuloso aggregato. exildecto heicenno in also loco forse porlono D'alho specie di manno. morro est omnis ves caders super lagiden aux orbite et fix dilis ex coagulation sicus mes exexicapus sicus quisa con dette per sola similiaidine non chiamos gonna la morra. Mesure just sonue delle Tuespecio I mana quelle che; congelanos experience seme ex esticus ques parue la qual sorte di marra io now wedeno the possi energe la genno la serpicionia del s Prondi

desche loscio a dotti il giudicio; es affenche aluni pohebbero oppossi col due che ve sone marna quelle des Organoi A vinoverebbe anco concretto sopra netta la sianta , e non solam nes pore, at the si que però visponose, che aelle sagre Les: tere il lege ever into raccotto la manna accomp il Leccor des sole perche das calore di eno non remarene liquefatto onde e credibile che quella alguanto nascota maspori e poro esposto anji difesa das sole mederino, i monserene infiera ex ogni giovno più si viducene à consistensa dira di gonna, es à soon concopishe menne ici potecer ricewest it calore moderato venja Dispergersi, cesa che sopra le foglie non poterio accorde ple non posersi natternese liquefatto sopra le Joghis medene, et absenche si Lega Gangebony motor non si nitga il wedge the la marra fen cour non contrahere una diverse considerable e pale che cos corso del pempo un abiso= gnose il mortois per fungerle er

also ordigni - A 6° capo. In questo copo io provesto chio non mier moi di wiliperder accord alound of the motor is accuse Il So Conti ; ma segui l'opinione dedna da hui greposo, che con accuraços corressero la legione du testi odielserapi il che questi senfrontene dalla regligenja de copier ansichi e non da almo reighormi the doppe haver gress Sistembo receca e Plinio e teoposo scricci ch'is wili sendi Solino nelle voice dont des Josephicis: is m lavvicado hacer deco nelle le den scrittaeri in querto porticolose cele ui rese degnoto di quelli cerlo che il Sosmosio corregene motre parole di Solino ma non che ed esso ex is vifficerations true il copo di detto pettors; angi ve questo sigle oneviero bere cine ho detto/ a cio the Tisi, usorà che non morinai cora aleuro dell' dove della vadice. Conferio bene haves errato nel cirore il Lexico in uece delle noti

del Rhodio appresso Scribonio, e. ve about piece day reingo la conpeja licerono ustensievi cedo assig! Anti Le mie voggione vingrazionosto che anco Ly lesona non conorie to shath degran di gerrovli que sible de quali essendo que toni vispeci enstryion obbordantemente provisto ha colum nobilitar to medemile mix imprifezioni accertanovii che non helli also deidero in queste mie lettere the di provocor la withi non l'almie soegno, a solo oggetto d'imporore non di pungere Es accusare ; che nel resto anino Longegno del Si Cook con quell' Morne surore che gia i Romani anivorono delopsa Arciha Celo & ments wie prego dol cicho appunto ogni conjerno vero al rolin. Suglio ibs 7.



## AGGIVNTA AL GIORNALE XVI. DE LETTERATI DI VENETIA,

Nella quale si conferma, che il legitimo Laserpitio Cirenaico de gli antichi non sia altro, che una specie di
Manna, ò Zuccaro, & si dà à conoscere il
loro Laserpitio Persiano, ouero di Media; quello di Soria; & anco quello di Armenia.

Discorso breue del Sign. Co: Liuio Ignatio de' Conti, vtilissimo non solo à Medici, mà di più à chiunque si diletta d'antichità.

He il Laserpitio, cioè succo, è latte Cirenaico de gli antichi non fosse altro, che vna lagrima, sugo, ò gomma per la sua delcezza, e soauità nel gusto. & per le sue virtuose facoltà medicinali, di gran pregio appo loro, oltre che la esperienza di chi hà veduta la pianta, & il sugo nella Prouincia del Borno, oue nasce abbondantemente, ce lo dimostra; Si può anco da ciò, che ne scrissero gliantichi, affai chiaro comprendere . Peròche & Dioscoride attribuendogli la soauità, idest la dolcezza, nel gusto; & Apicio insegnando à preparar con desso tanti sollesicamenti del palato, e formar condimenti per tante viuande nel suo libro primo de re coquinaria, & particolarmente nel sesto, settimo, & ottauo; & Solino con Plinio sacendone tanta stima per l'vso de'banchetti,e per quello della medicina, pasono volere insinuarci, che mancando à loro il Zuccaro nostro commune di canna, di cui sono il nome di Sale Indo, ò di Saccharo, appenna hebbero menomissima cognitione, erano in conseguenz a costretti à valersi del Zuccaro delle altre piante, cioè del Laserpitio. Il quale e per la poca quantità, che ne pussua in Europa, e per le su e nobili, e rare qualità à prezzo 2/to, e rigoroso comprato, era perciò in grandissimo conto, eq uasi direi veaeratione tenuto. Non dei veramente prenderti mera uiglia à lettore, se io ti dico, che

gliantichi mancassero del Zuccaro nostro commune di canna : peròche questo non è mio capriccio, mà verità infegnata dal grande Patriarca Almorò Barbaro, e da tanti altri grauissimi Auttori. Per proua di ciò puoi considerare, che non secero mentione di altro Zuccaro, che di quello, che à guifa delle altre gomme trasudato, & indurito, come vu Sale si ritrouaua attaccato alle canne dell'India, e della Felice Arabia, ilquale per verità no poteua esser che poco, ò almeno no tato, che potesse distribuirsi fuori di quelle vastissime, e lontanissime Prouincie, in copia così per l'Asia, come per l'Europa. Nè meno ti debbe recar'istupore, che quantunque sia il Laserpitio vn Zuccaro, ò Manna, nientedimeno io lo chiami col nome di gomma, auuengache lo stesso nostro Zuccaro commune di canna ancora (parlo dello spontaneo, non del fattitio) non essendo, che vna lagrima indurita, venga da grauissimi Auttori cosi dinominato. Gummi est lacryma concreta in plantis ipfam producentibus. Confesso però, che la vera sua dinominatione fia liquore, ò fucco; & appunto col nome di Opos, cioè di fucco per lo più da Greci viene appellato il Laserpitto, à differenza delle altre lagrime mucila, inose, e resinose, alle quali propriamente fi conviene il nome di gomme, e gommerefine. È qui offerua meco, ti prego, ò lettore, che lo hauere Dioscoride trattato del Silfio, à Laserpaio nel libro terzo, frà i cap itoli di diuerse piante gommifere, non poco hà pregiudicato alla di lui ricognitione. Perche credendolo gli Scrittori lontani da quella età, per que sta cagione vna gomma mucilaginosa, ò resinosa, si sono affaticati vanamente in cercarlo frà queste: non auuertendo, che se bene si possa egli, come anco il Zuccaro comprendere forto il vocabolo di gomma, viando questa parola largamente per ogni lagrima coagolata attorno le firpi, che la producono; nientedimeno se vogliamo seconda il proprio fignificato per gomme intender quelle, che ò mucilaginofe fieno, ò refinote; non potraffria modo alcuno attribuir loro tal nome, che ne mucilaginofi sono, ne refinofi, mà fragili, e triabili, e che facilmente 6 liquefanno, fi diffoluono, e melcolano con l'acqua.

Stabilita questa conchiusione, che il Laserpitio sia vn Zuccaro, ò Manna, non già di quella specie, che si chiama mel roscidum, & aerium, perche cade dal Cielo, ò per dir meglio dall'aere à guifa di ruggiada, sopra le foglie degl'arbori, e dell'herbe, e sopra le pietre la state ne' paesi caldi &, anco nella qui vicina terra ferma tal volta nel Solleone in costitutioni canicolari molto ca de;mà di quella sorte, che à guisa di goma, e di Zuccaro trasuda dalle stirpi, attorno quelle si coagola, e da quelle si raccoglie, come la Manna Calabrina dal Fraffino, e dall'Orno; l'Elcomeli di Diofcoride da quell'albero incognite nel paese de Palmireni; il Xirquest de Medici Arabi da quell'altro nominato Quest nella Persia; il Zuccaro, ò Manna detta Gouzenghebin de Persiani, dal Tamarisco, come più diffusamente à basso; confermata, dico, questa propositione, la quale stabilisce la verità del nostro Laserpitio, mi si fà incontro vna difficoltà molto grande. Poiche affermando con parole espresse Dioscoride, che questo nasce nella Soria, nell'Armenia, Media, Libia; Teofrasto e Plinio di più, che anco nella Persia; anzi sapendosi, che fino al tempo del medefimo Plinio non capitana in Roma Laserpitio di altronde, che dalla Persia, ò Media, e dall'Armenia, molto inferiore di bontà al Cirenaico, nientedimeno frà tanti letterati Europei curiofi,e diligentissimi, così Medici, come di altra professione, che praticarono, e praticano tuttavia à nostri tempi que paesi, niuno vene hà, che si vanti hauere incontrata la ferulacea, od ombellifera, che dir vogliamo, dalla cui sappiamo generarsi il Silsiio per relatione del Prandi nel Bornò. Nè il Guillandino,nè il Bellonio, nè il Rauuolsio, nè verun'altro Medico, conciosia che molti vi siano passati con gl'Illustrissimi Consoli di Venetta, e di altre nationi, ne secero mentione. Per risoluere questa dissicoltà io sono andato pensando, e mi sono assaticato lungo tempo; nè hò tralasciato d'interrogare quanti, che sapeua hauer'iscorse quelle
Provincie Orientali, & in particolare quei, che oltre hauerui dimorato, tenessero cognitione delle materie medicinali, ò fossero huomini di lettere. Finalmente quando
meno lo speraua hò sciolta ogni dubbierà, ritrouato il Laserpitio della Media, ò Persia, quello di Soria, e quello etiamdio dell'Armenia, come te ne certificherò, ò lettore,
se mi concederai, che prima io proponga, e fermi vna propositione, che ti parerà sorse
paradossa, se bene è verissima. La propositione è questa. Che ne il Laserpitio della
Soria, nè quello della Media, ò Persia, e dell'Armenia si raccoglicua dalla medesima
specie di pianta, che produceua il Laser, od il succo Cirenaico, e che al presente somministra il Suchar, siue Manna del Bornò, mà da totalmente diuersa; onde non erano,
nè surono giamai que'Laserpitij lagrime della stessa specie con questo.

Questa assertione, che serue di principio nel rinuenire i Laserpitij di que'pacsi, e terre così da noi rimote, à me viene dimostrata dalla ragione, e persuasa dall'auttorità.

La ragione dimostratina è, che si come gli odori distinguono le specie delle stirpi, come per esempio gli Absintij dalle Artemisie, e le contrasegnano come la Camomilla, la Canforata, Camepiti, &c. con una medefima specie atoma di pianta non può essere odorata, e fetida; soaue, & ingrata, schifa, & amabile. Hora se noi consideriamo ciò, che scrissero gl'antichi del succo Cirenaico, e de gli altri Laserpitij, sco primo chiaramente, che al Cirenaico attribuirono blandissimo, cieè gratissimo odo re, che lo vsarono per delicato condimento, e pretioso ne'conuiti, per medicamento piaceuole al gusto nelle malattie. Al contrario i Laserpitij delle altre Regioni, al dir loro, haueano vno schifo, & ingrato odore. Dioscoride lo chiamò viroso, che al mio parere vuol significare medicamentoso, & abbomineuole, come frà gli altri bene osseruò Vgon Solerio nelle sue annotationi sopra di Aetio. Come adunque poteuano essere della istessa specie la pianta, che generaua il succo, ò latte Cirenaico, e quelle, che produceuano gli altri Laseri? Bisogna certo conchiudere, che sperimentandosi tanta, e cost notabile differenza, come riferiscono gli antichi Scrittori, e nell'odore, e nelle facoltà, e nel prezzo frà'l primo, e gl'altri, fessero eglino, quantunque congeneri, di diuersa specie ..

Mà, oltre la ragione, resto appieno persuaso dall'auttorità, e primieramente di Aetio, il quale distinse apertamente il Laser dal succo, ò latte Cirenaico, come notò anco Almorò Barbaro, e Giouanni Ruellio, e si può veder in sonte Poiche io non volendo moltiplicar dicerie in vna materia tanto chiara, mi contenterò di addur qui solamente l'annotatione del Solerio, che mi par molto à proposito. Aetio (dice) Laser à Cyrenaico laste separatur, ssue quia Easer succus ipse Sylphi, non lac estet, ssue quia Laseris appellatione Persicum, aut Medicum, vi cognobiliora, se viribus, ae dignitate posseriova, non Cyrenaicum venirem: argumento inde sumpto, quod Cyrenaici succi inopiam emendari tradit Laseris duplo, cap. 40. lib. 8. Et cap. 18. lib. 13. Circa la quale consesso di esser altre volte stato di parere, che la disserenza da cotesto nobile Auttore considerata, & espressa frà l'Opos succo, ò latte Cirenaico, & il Lasar, siue Laser (che

all'vn'e l'altro modo fi troua scritto ) di altro non fose, che di lagrima spontanezmente trasudata, e di succo scaturito pe'l taglio, dalla medetima stirpe: si che latte, Opos, succo Circuaico dinotasse la gomma lagrima naturale del Silsio; Laser il succo artificiosamente cauato con la incisione. Parere in vero erroneo, mà compatibile però, poiche non si può veder tutto in vna occhiata, massime trattandosi di materie sontanissime dalla nostra età, e da nostri paesi, nelle quali gli Scritta medesimi, e le memorie dell'antichità sono confuse, perche non ne seppe di veduta, mà di relatione. Hora considerate meglio, e più maturamente le sue parole; quelle de glialtri Greci; fatto riflesso à gl'Arabi, come dirò qui sotto, e riceuute le informationi da persone, che con gli occhi proprij viddero, e praticarono; conchiudo, che Aetio, come quello, ch'era di Soria, ouero di Mesopotamia Provincia vicina al Regno di Persia, si meglio informato di tutti gli altri Greci, e conobbe, che il Laser, fiue Lasar Persiano, ò Medico, & il Soriano erano manifestamente disferenti di specie dal latte, sive Laser Cirenaico. Onde in vn passo del cap. 18. del lib. 13. dice: Se ti manca il succo Cirenaico, adopra in sua vece il Laser puro. E nel lib. 1. alla voce Opos non sà mentione, che Laser sia il succo Cirenaico estratto per incisione, od espressione: mà dichiara, che Laser semplicemente, e senza aggiunta si chiamaua il succo, ò latte (io direi il Zuccaro, ò la manna) di Media, e di Soria; si come trattandosi del Cirenaico si sempre solito darli il nome di succo, & aggiungerli il cognome, e titolo della Patria. La qual distintione per mio sentimento inserisce differenza più, che numerica. Perche se fossero stati di vna medesima specie, e solo differenti per la diuersità de'paesi non occorreua annotare con tanta accuratezza, che il liquore, lagrima, ouero Zuccaro di Media, e di Soria fi chiamasse Laser: Quem appellant Laser. Chi non sa, che se era della stessa specie col Cirenaico, era realmente Laser, e douea esser chiamato Laser? Se però la voce Laser su, dalla origine, propria del Cirenzico, e datagli prima, che à gli altri succhi. Peròche chi ben considera e le parole di Aetio, e la conuenienza de i due nomi Laser, ed Alhaser, come diremo più à basso, con quanto habbiamo in questa nostra picciola fatica raccolto, facilmente conosce, che la origine della voce è Perfiana. ò dalla Media; Onde fu prima attribuita ài succhi di cotesti Regni, e poscia per vna certa tal quale similitudine anco al Cirenaico.

All'auttorità di Aetio si può aggiugere, che Galeno ancora nel sib. 8. de simplemedic. facul-alla parola, opos: pare che cosermi la disferenza più che numerica sopradetta. V-dite. Complures (dice) habentur succi. Quavis namque radice incisa, aut caule (stimò egli, che i succhi, ò lagrime di cui ragionaua, sossero mediante la incissone estratte, in che s'ingannò) quodex vulnere crassum, ac lentum essur, succus est: caterum specialius, co velut per excelleniam quandam Cyrenaicum ita nuncupatur, o Medicum, o Syriacum.

2 Mà la seconda auttorità, la quale è di Strabone nel lib. I I. dico vndecimo, è assai chiara: Media Sylphium fert, à quo Medicus succus appellatur, Cyrenaico longe inferior, nonnunquam etiam illi præstat, siue propter locorum diversitatem, siue quod stirps speciem mutet, siue propter eos, qui succum exprimunt, atque consiciunt. Ecco la diversità della specie.

3 La terza auttorità è di Auicenna Persiano di habitatione, e di nascita, se bene di progenie Arabo; à cui non si può credere, che il Laser della Persia, ò della Media sosse metalmente incognito. Questi alcuni secoli doppo di Aetio lib. 2. can. tract. 2. cap. 766.

fà chia-

fachiara, & espressa mentione del Zuccaro Alhaser, secondo la interpretatione di Andrea Alpago Bellunese, ch'è la migliore, il quale è per appunto il Laser di Actio, Laserpitio Medico, ò Persico de gli altri Greci, come se, oltre sa conuenienza del nome, si esamineranno, e paragoneranno insieme le qualità, e virtuì di entrambi, si potrà comprendere. Hora Serapione nel trattato de'semplici caldi, e secchi volendo descriuere la pianta, che produce cotesto Alhaser, da lui detto Hahozer, ouero Hahoser, come attesta anco il Mattioli, ce la dipinge al cap. 50. per auttorità di Aabrianisa, diuersissima dalla Vmbellisera di Cirene, ò per dir meglio del Bornò, che sì il latte Cirenaico; e la rappresenta più tosto per arboscello, ò fruttice latario, che per herba. Ilche se è vero, come asserma anco più di vno, che à nostri giorni hà veduta cotesta stirpe, si debbe necessariamente dedurre, che il Laser della Persia, & il Cirenaico non deriuassero da piante della medesima specie; & in conseguenza nè meno il Soriano, nè l'Armeno.

Gettato questo fondamento, ti propongo, e dimostro, d lettore, ad vno, ad vno tutti i Laserpitij de gli antichi. Et incominciado dal Persiano ti dico, che hoggidì nella Persta affai frequente, & in vso è vn Zuccaro, o Mana iui detta Alasar, siue Alasciar, di cui li seruono per la solutione, ed ispurgatione del corpo, e particolarmente lo vsano ne i mali del petto, hidropifie, catarri, & per leuar le suffusioni, macchie, & altre immonditie da gli occhi. Il Padre Angelo di San Gioseppe Carmelitano Scalzo dottissimo nella lingua Arabica, e pratichissimo de'semplici di que'paesi mi diceua, stillar ispontaneamente da vna pianta dell'altezza di vn Fico, larga di foglie, il cui frutto tiene fomiglianza di due testicoli di Camelo, che attaccati infieme stiano pendenti. Il Signor Giuliano Pattoni, che con l'Illustrissimo Ambrogio Bembo sece il viaggio dell'Indie Orientali, mi riferisce, che cotesta stirpe s'innalza alla grandezza di vn'huomo in circa; che la figura delle sue foglie non è ritonda perferamente, mà chlonga - Concordano, che la pianta è grandemente acre, e mordace à legno, che i Cameli, i Muli, i Caualli, e tutti gli altri giumenti la fuggono, perche se per auuentura toccasse loro le gambe, le coscie, ò altra parte del cotpo, la parte to cca restarebbe spelata, & iscorticata, come dall'acqua bollente. Il nome, col quale in Persia si addimanda la sudetta pianta è Cechartigal. Queste relationi hauendomi ridotto à memoria il Beidelossar, vegetabile dell'Egitto, pianta da gli Eccellentissimi Alpini, e Veslingio descritta, e figurata, ricercai il Pattoni, se vedendo la imagine della detta stirpe l'hauerebbe riconosciuta. Mi rispote egli di sì; onde fattaglila vedere, mi affermò di certo, ch'era dessa. In effetto la Storia del Beid el offar registrata dall'Alpini, e dal Veslingio le corrisponde à merauiglia. Anzi questi asserisce, che i Medici Arabi più periti la chiamano semplicemente offar, che vuol dir testicolo, & anco Elhusar con lo stesso nome, quasi, che la traduttione antica di Auicenna, auanti le correttioni di Andrea Alpago Bellunese, le daua dicendola Alhusàr. Scriue in oltre più à basso con queste formali parole: Caule,ramis, neruulisque cunctis acre, & amarum lac obertim effundit, quod concrescens locis calidioribus , non saporis, sed candoris quadam similitudine Mann , & Sacchar El busar appellatum fuit: Scriue dico, che ne i paesi più caldi distilla molta lagrima acre, & amara, la quale coagulata, per la somiglianza del color bianco, non per la dolcezza, si appella Manna, ò Zuccaro Elhusàr. E l'Alpini delinea e con le parole, e con la figura cosi bene i due testicoli attaccati insieme, e pendenti, che certo non può restar alcun

dubbio, che questa non sia la pianta della Persia riferita dal Padre, e dal Pattoni; tanto più, che ancora egli conferma, che tutta la pianta abbonda di vn latte calidissimo, e che abbruccia, col quale sogliono sar cadere i peli, ed isradicarli da cuoi de gli animali. E questa mia conchiusione viene auttenticata dal Bellunese, il quale nella interpretatione de nomi attesta, che l'albero Alhasser reperitur in AEgypto, & Mecha. Auticenna del Zuccaro Alhaser, ouero Alhusar cosi scrisse al capitolo 756 del trattato 2 del secondo libro.

Zuccarum Albusar quid est? Manna cadens super Albusar, & est sicut frusta salis. (Così per appunto me la descriueua il Padre Carmelitano Scalzo.) Et in ipso quidem est cum abstersione, & resolutione ponticitas, & amaritudo. (1'Alpago legge: Cum abstersione pauca pomicitas, & amaritudo.) Et de ipso aliud est iamenum album, & aliud est Agizium (1'Alpago legge Albagiezi) ad nigredinem declinans. Est abstersiuum cum ponticitate. Acuit visum. Confert pulmoni. Confert ad bydropem cum laste Camela nouit ter sæta. Et non facit sitim, sicut reliqua species Zuccari, quoniam eius dulcedo est parva, & est bonum stomacho, & bepati. Confert renibus, & vesica. Questo registrò Auicenna, nella cui Storia è da osseruars, che nell'assertione: est Manna cadens super Albusar, s'inganna, peroche oltre l'auttorità di Serapione, e del Mattioli, che lo confessano gomma, ò per dir meglio lagrima; è da sapere, che la Manna celeste, cioè miel roscido non si raccoglie giamai, nè si può raccogliere indurita, come Sale. Onde è necessario conchiudere, che sia lagrima densata, indurita dal calore del Sole, il quale all'opposito

disface la manna ccleste, ch'è ruggiada.

Serapione poi del suo Zuccaro Haoscer discorse al cap. 50. Zuccarum haosceri andacam confert stomache propter suam stipticitatem, ponticitatem, & est bonum dolori vesica, & renum, & abstergit vifum, quando fit collyrium cum eo, & exficcat, & resoluit pannum oculi, & quando bibitur non facit fizim propter paucam abstersionem, & propter boc confert ad bydropifin, quando bibitur cum latte mandragora, ideft, lafaba: Aben Me fuai: nounm eft calidum, & humidum, & vetus calidum, & ficcum: & confert ventofitatibus, que sunt in ventre, & lenit ventrem. Et quando bibitur cum oleo amygdalarum dulcium confert colica, & vetus ex eo confert phlegmati, quod est in stomacho, nisi quia facit sitim, & generat sanguinem spisum. Parla à mio credere del Zuccaro commune. Poi soggiunge dell'Alhaser: Et illud, quod affertur ab Aliemen, quod eft simile mastici, & dicitur Zucharum Haofcer, eft bonum flomacho, & hepati, propter paucam amaritudinem, qua est in eo . Et de proprietate zuchari eft.quod confert dolor i vefica, & renum, & mundificat ea . Isaac Bensulaimen : Zucharum ex regionibus Heigen , quod est nominatum zucharum Haofcer, est minus speciebus alijs in dulcedine, & plus in siccitate, quare non affert stim, sicut alia species zuchari, & babet operationes laudatas in doloribus renum: & quando bibitur cum latte mandragora, confert bydropifi: & lac quidem Haofcer, quando bibitur cum latte mandragora, facit banc eamdem operationem, & est for tioris operationis, & magis apparentis, nisi quia est magis periculo sum babentibus com plexionem calidam . Aabrianifa . Haboscer habet lata folia, & nascitur vno tempore anni : & habet zucharum, quod egreditur ab oculis ramorum suorum, & à locis foliorum eius : & collegunt de eo bomines rem convenientem, & in zucharo eius est amaritudo, & egrediuntur ab eo mala, sicut testiculi Camelorum, & egreditur ab illis pomis res quadam adurens, ita quod non poteft fieri canterium cum re melioriea : & implentur ex es culcitra, & puluinaria, & nominatur arbor

arbor eius Chercha. Quando inciduntur folia Haboscer emittunt lac, quod colligitur in Maio mense, & ponuntur in co coria, & non remanet in eis pilus, & voum vas impletur exduabus expressionibus. Et lignum quidem Haboscer est leue, großum, restum, pulchrum: & ideo assimilauerunt cantilenary in suis cantilenis brachia, & crura dominarum ligno eius. Alius. Haboscer est species vitimalli.

Rasis lib. 22. continentis cap. 5. numero 395. di questa maniera parla. Penidia, Enucarum delata de Higen (della Persia) similia particulis salis, zucharum Basor andram conferunt stomacho cum ponticuate i psorum Envalent ad dolorem renum, Envesica, abstergunt visum si imponantur oculis, desiccant. Edissoluum: Enon inferunt sicim ad modum alterius zuchari ex modica dulcedine i psorum, E conferunt hidropisi bibita ex laste Camelino.

Poco di sotto: Dixit Bimasuy: zuccarum delatum de laman (dell'Arabia Felice) simile massici appellacur zuccarum Elhosor; valet ad stomachum, & hepar, & propriè cum amaritudine modica, qua est in eo, & cum proprietate zuccarum confert dolori renum, & vesica.

Altrone, cioènel libro intitolato: Expositiones medicamentorum simplicium, al cap. 370. dice: Zucharum Elhosor est res congelata super quoddam titimalum, quod appellatur Elhosor: & colligitur ad modum Manna: & non est ita dulce, sed parum amarum.

Hall Abbate (cioè figliuolo di Abbàs) medesimamente trattando di questo Zuczaro, ne diversifica il nome, e lo addimanda Hussere dicendo. 5. Theor. cap. 27. Zaccara bussere res est, qui super busseram cadit. Er est subtilis, Zaccara similis tebarzede.

Oueste restimonianze ci sanno manisesto, che il Zuccaro Alasciar, ouero Alasar della Persia, lagrima condensata della pianta iui chiamata Cechartigat, & in Egitto Ossar, Elusar, & Beid el ossar su da gli antichi Arabi conosciuto, e con varie dinominationi descritto, imperòche su chi lo intitolò Zuccaro Husser, chi Elhosor, chi Haoscer, shue Haboscer, chi Alhaser, ouero Alhusar. Et in particolare Aabrianisa, riserito da Serapione, appella la pianta, che lo genera, Chercha, voce non molto disso-

nante dalle prime due fillabe del moderno Cechartigal.

Hora, se cost è, che il Zuccaro Alhaser sia il Laser Persiano de gli antichi Greci, e Romani, ne seguita per necessaria conseguenza, che la moderna Manna, siue Zuccaro Alasciar, Alasar, ouero Elusar, che vogliamo dire, sia pure il medesimo veritiero Laser, che si soleua portar dalla Persia in Europa al tempo di Dioscoride, Plinio, Galeno, Actio, & in somma de gli antichi Greci, e Latini. Che veramente il Zuccaro Alhaser di Auicenna, lo Alasar moderno siano il Laser sopradetto di Persia, oltre la conuenienza del nome, che ci può persuadere, la voce Greca, e Latina Laser, siue Lasar (che nell'vno, e nell'altro modo si troua scritta per osseruatione di Giouanni Rodio nelle Note, ed emendationi di Scribonio Largo al num. CXCII. carte 279. al fine) hauer tirata origine dalle Persiane Alhaser, & Alasar, Lo prouo con le seguenti ragioni.

Prima. Il Laser antico de'Greci e Romani era specie di Zuccaro, ò di Manna, come prouammo di sopra. L'Alaser, Alasar, per detto de gli Arabi è vn Zuccaro, ò Manna, Così me lo nominò ancora il Padre Angelo. Fattene dunque voi, che leg-

gete, la conseguenza.

Seconda. Il Laser era calidissimo, ed acerrimo per testimonio di Galeno, Dioscoride, Aetio, Paulo, Oribasio, in maniera, che hauea sorza di colliquare, & consumar l'escrescenze, di attraggere potentemente dal prosondo. Acerrimum, ac maxime ealfa-Etorium lo intitolò Galeno lib. 6. cap. 3. de compos. per loca à carte 501. della stampa del Rouillio. Et altroue, cioè 8. simplic. alla voce Silphium dice: Silphi liquor calidissimus est, admodum trabentem facultatem possidens. Per la qual cosa pare, che il medesimo Galeno lo applicasse più volenticii di suori, che al di dentro, per quanto iui accenna.

Dioscoride: acrem vim babet: vellit callos, & clauos: gangrænis immititur: sanot impetigines: & excrescentia in carne: & polypos. In somma li attribuisce molte altre virtu, & effetti, che danno indicio di acrimonia grande, e di calidità. E lo stesso affer-

mano per abbreuiar le parole, i prementouati Greci concordemente.

Cornelio Celso nel lib.4.cap.2. & 3. à carte 187. & 191. lo confessa acerrimo, e calidissimo, mentre trattando della paralissa, ò risolutione della lingua, nella cui gioua manducare qua sunt acerrima, idest sinapi, allium, vuole che si applichi come vn linimento, sopra la stessa il Laser: oportet Lasere linguam ipsam linere: e nel tetano consi-

glia, che detur caftoreum, & cum eo piper, vel Lafer .

Celio Aureliano 3. acut. cap. 8. pag. 194. communiter repudianda est omnis alia, quæcumque fuerit acrior, materia. Etenim quidam, ficut Clodius Asclepiadis sectator memoranit, Laser, quem Graci opon Cirenaicon vocant, cera involutum bibendum tradiderunt. E
più sotto: alia enim ob acrimoniam tumorem provocant, vt euphorbium, & feru lago, &
laser, & sinapi, vel his similia: alia, & s. l'Auttore oltre di ciò del libro de simplicibus
medicaminibus ad Paternianum, spurio, asserisce, che Laser vires babet acerrimas, vnde
cum magnis vexationibus excalfacit: E più sotto, della radice del Silsio: che virosè,
& acriter excalfacit.

Se poi il Zuccaro Alhaser sia acre, lo lascio considerare à chi hà letto ciò, che hò riserito di sopra, secondo la mente de gli antichi Arabi, e la historia dello Alpini, e del Veslingio, e le relationi di chi lo hà veduto con gli occhi proprij. Bastarebbe per document o della sua acrimonia, e calidità, che vn succo, ò lagrima è egli di vn Titimalo; di vn Titimalo, che trasmette per detto di Aabrianisa dal srutto suo vna certa cosa, che hà sorza di cauterio, perche ella abbruccia; che getta il Mese di Maggio per incissone dalle soglie vn latte, che sì cadere i peli tutti no solo alle pelli degli animali morti, seco macerate, mà anco de viui, ouunque per disgratia le tocca. Et non remanet in eis pilus.

Mà vdite lo Alpini per gratia, de plantis Ægypti cap.25. Tota planta laste calidissimo, ac exurenti scatet, quem plures in quibusdam vasis colligunt, ad expilanda coria, ea siquidem in co laste si aliquo tempore maneant, pilis nudantur. Lac quoque siccatum prastantius corpora soluit, atque dysentericos fluxus, etiam lethales facit. Est etiam prastantisimum remedium ad impetiginem curandam, & ad plures alias cutis infectiones sanandas, eo

se inungantur partes.

Io non posso nondimeno, nè voglio negare, che il Zuccaro, come liquore più perfettamente concotto nella pianta, e mediante il calore del Sole essiccato, & indurito, rimessa alquanto quella eccessiua mordacità, e cal dità, non debba essere, & in essetto sia più mite, e soaue del latte, ò succo raccolto col taglio; mà con tutto ciò non resto di dire col Veslingio, e con la verità, ch'egli pure hà grandissima acrimonia, e sorza sino à quel segno, che si può viare per medicamento interno, e bere con prositto ne mali freddi, specialmente corretto col sugo di mandragora, ouero col latte di Camela.

Ucha

Ilche tutto osseruò Isaaco Bensulaimen scriuendo, che il latte, cioè succo estratto per incisione, beuuto col latte, è sugo stillante da pomi di mandragora gioua à gl'hidropiei, come il Zuccaro Haoscer, mà è più violento, e sorte nella operatione, & è più pericoloso à quelli, che sono di complessione calda: ch'e lo stesso, che dire: è più acre, e calido.

3 Il Laser per l'auttorità di Dioscoride haueua forza di guarir le cataratte nel principio, di acuire la vista, giouaua ne'mali del petto, nella raucedine, nella tosse, nella ponta. Si daua à gl'itterici, à gl'hidropici, celiaci, cioè à quelli, che patiscono cosi fatta debolezza dello stomacho, che non potendo digerire appieno il cibo, lo sogliono mandar fuori da basso senza hauerlo smaltito, od imperfertamente smaltito, e permutato. Strabone nel lib. 15. della sua Geografia lo commenda per sar concuocere le crudità.

Il Zuccaro Alhaser al detto de gli Arabi abstergit, & acuit visum, & resoluit pannum oculi: mundifica gl'occhi, e rende acuta la vista; gioua al polmone (& il giorno di hoggi secondo la relatione del Padre Angelo lo viano in Persia con successo nella tosse, raucedine, ponte, & altri mali del petto) si dà à gl'hidropici, e confortando il segato, e lo stomaco, come attestano Auicenna, Rasis, Aben Mesuai, Serapione, senza alcun dubbio gioua à gli Itterici, e Celiaci. In somma con la sua amaritudine, ponticità, & acrimonia hauendo facoltà di aprire, al stergere, e confortare, suole ottimamente sar tutti gli effetti, che Dioscoride assegnò al suo Laserpitio, come ciascuno, che vorrà ad vno ad vno andarli minutamente considerando, potrà benissimo comprendere. Per le quali proue tutte, non iscorgendosi frà loto differenza alcuna, bisogna di buon'animo confessare, che il Zuccaro Alhaser de gli Arabi, Alasar di hoggidì nella Persia, & il Laser Persiano, ò di Media, mentouato dall'antichità Greca, e Romana, sieno vna medesima cosa.

Mà qui parmi di vdire qualche spirito di contrasto, che mi sermi, gridando: come può essere, che vn liquore, ò lagrima di somma acrimonia, calidissima, e potente nell' ispurgare il corpo, habile à rodere l'escrescenze, habbia soauità notabile, per cui sia in pregio, e desiderata per condire le viuande ne conuiti? Chi crederà giamai, che quessa servisse di cibo grato à gli huomini? Di alimento medicinale, e gioueuole alla concottione? Certo se cosi è, che il Laserpitio, ò per dir meglio il Laser sosse vn valido medicamento catartico, acerrimo, calidissimo; salsa necessariamente è la Storia di Plinio, di Solino srà Latini, di Teosrasto, e di Strabone ne Greei; e pazzo su Apicio, che tanti argomenti insegnò trarne per lo appetito, tante compositioni per adulare

ilgusto.

A prima fronte questa contradittione sembra facili sima da sciogliere con la prontezza di distinguere il succo, ò latte, siue Laser Cirenaico da gli altri, ed ispecialmente dal Zuccaro Alhaser, ouero Laser della Persa, come primo di tutti so di sopra osferuato, e manisestato: mà la importanza è questa, che Galeno 8 simplic espressamente afferma, che il Laser, ouero succo Cirenaico sosse più calido di tutti gli altri: Opos, siue succus cirenaicus quidem omnes & caliditate, & tenuitate exuperat, ac proinde etiam omnium maxime per halitum digerit: quamquam sane & reliqui admodum calidi sunt, & spirituosi: Siquidem plurima eorum pars essentia aeria est, & ignea. Oribasio lib. 15. repetisce lo stesso: lo sonserma Paulo Egineta con queste parole: liquores &

10 59

Eyrenaicus, & medicus, & Syriacus per excellentiam dicumur, calidi natura, & spirituosi insigniter: verum Cyrenaicus cateris est calidior, tenuiorque. Aetio medesimamente parla di questa maniera: Laser, sue succus Cyrenaicus omnibus alijs calidior, & magis tenuium parțium existit, & obid etiam magis discussorius. Verum tamen & alij calidi sunt, ac statussi, boc est. Medicus, & Syriacus, quem Laser appellant. Dioscoride ancora, cui si accosta Plinio, vuole, che i sughi, cioè i Laseri di Media, e di Soria siano più deboli (minus viribus valent) del Cirenaico. Solo Strabone nel liberte citato di sopra discorda alquanto, testificando, che qualche volta il succo, à Laser Medico era più prestante del Cirenaico: Cyrenaico longè inferior, nonnunquam etiam illi prastat: Non nega però celi, che per lo più il Laser della Media cedesse di gran lunga al Cirenaico. Dalle quali autrorità raccogliendosi, che il Laserpitio più eccellente nel calore, enelle forze fosse questo, ne segue infallibile la conclusione, che acerrimo, calidissimo, potentisimo catartico essere douesse. La onde non potrà giamai credessi, che sosse alimento opportuno, nè che hauesse tauta soauità, e tante gratie, come riseriscono i premento opportuno, nè che hauesse tauta soauità, e tante gratie, come riseriscono i premento

uati Scrittori, Teofrasto, Dioscoride, Strabone, Plinio, Solino.

A questa oppositione potrei rispondere, ch'essendo al tempo de primi Imperatori mancato il Laserpitio di Cirene per le incursioni de'Barbari, & ingordigia de i Doganieri, non ne hebbero Galeno, Oribafio, Paulo, Actio notitia oculare, e Dioscoride non distinguendo le specie delle piante Laserpisere consuse le facoltà loro troppo manifestamente; mà perche le auttorità di questi huomini grandi, da'quali ogni giorno s'impara, debbono esser venerate, e riuerite, però senza perdere il loro meritato rispetto, dico, che quantunque il latte Cirenaico calidiffimo fosse, ad ogni modo, perche di fostanza fottilishina era composto,non perciò molestamente riscaldana,ne la sua aromaticità pregiudicaua punto alla lui soauità, come ne pure pregiudica à quella della Manna del Bornò. Questa risposta è tratta dalla dottrina di Galeno ne'libri de simplic-medic. facultat. però se alcuno non mi volesse dar fede, si consigli con esso lui, che cosi lo prego. Quanto poi alle parole, che attestano gli altri Laseri meno validi, & inferiori al Cirenaico, dico, che hano da riferirfi alla soauità del sapore, dell'odore, & alle altre sue nobili facoltà, con le quali gioua à'corpi humani, benignamente purgandoli; col suo calor sottile confortandoli; à tota substantia aumentando loro gli spiriti; e difendendoli dalle qualità deleterie, venenate; e nociue; ilche tutto ottimamente si diduce da i testi di Teofrasto, Dioscoride, Plinio. Le quali nobili facoltà è non si trouano ne gli altri Laseri, ò si trouano in grado di gran lunga inferiore ..

Voglio persuadermi, che la disserenza del Laser della Persia, di Media dal latte Cirenaico siasi prouata à sufficienza; e che altro non sosse se non quella specie di Zuccaro, di Manna, che al giorno di hoggi è nomata da loro Alasciar, sine Alasar, che si raccoglie dal Persiano Cechartigal, altrimenti detto in Egitto Beidelsar; pianta, la quale alcuni à mici tempi in Padoua, nel cui Giardino verdeggia, soleuano chiamare Esula Indica. Farò dunque passaggio al Laser della Soria, del quale non sarà difficile dimostrare la specifica differenza dal Cirenaico, attesoche, se da vna medesima specie di stirpe serulacea, & ombellisera sosse strato prodotto, non sarebbe stata di certo questa per la sua rarità in quel gran conto renuta, che ne su fatto all'hora, che sendosene trouato vn solo susto, misero auanzo del surore de Barbari nella Prouincia di Cirene, si sissolto mandarlo in dono ad vn'Imperatore de Romani, ad vn Nerone. Se questa

Hirpe

Mirpe Cirenaica fosse stata Commune anco alla Siria, non ne sarebbono mancate le piante, i fusti à chi n'era padrone (che appunto l'Imperatore signoreggiava la sudetta Prouincia di Soria) poiche non fi legge, che in questa fosse estirpata giamai, come nella Cirenaica, nè dalla fierezza de Barbari, nè per l'auaritia de Gabellieri. Dobbiamo perciò credere, che il Silfio vero del Borno, fiue La ferpitio Cirenaico non fosse commune alla Siria, mà che il Laser, che dessa somministraua, deriuasse da vn semplice di specie necessarimente diversa. Ilche Rabilito, io affermo, di haver veduto il Laser di Soria, à Santa Marina nella Speciaria del Sign. Marco Antonio Ferro, figliuolo, & herede delle virtu del q. Sign. Gio: Maria, che fu così valoroso botanico. E questo non è altro, che vna Manna, che ci si porta di Aleppo, simile nella grandezza, e rotondità à i grani del coriandro, mà bianca, di vn certo odore ingrato, che appunto con Dioscoride acconciamente si può inticolar viroso, do ce però al gusto, e solutiua. Nasce questa da una stirpe spinosa, che gli Atabi dicono in loro lingua Alhagi, Agul, & Algul, dal Rauuolfio osseruata frequente ne i contorni di Aleppo, e con diligenza descritta, e figurata. Cotesta Manna granulata per la somiglianza, che tiene del Laserpitio del Bornò ne grani, nel sapore, nella virtu solutiua, finalmente nella essenza, ( perche in effetto è vna lagrima, vn Zuccaro ) quantunque notabilmente inferiore in ogni parte, fu nondimeno del lui nome degna, mà con l'aggiunta del paese. Si che Laser Soriano appo gli antichi Greci, e Latini nomossi. Non su ignota à gli Arabi della prima classe, perche ne sè mentione Hali Abbàs 5. Theor. 27. se bene la credette più tofo roggiada, che lagrima.

Indomma non trouandofi intutta la Soria altra lagrima zuccarina, che si sappia; perció è necenario affermare, oltre li contralegni detti di lopra, che il Laler Syriac o de

gli antichi non fosse altro, che questa.

Quanto al Lafer dell'Armenia; io confesso di non haverlo veduto, nè meno haver parlato con alcuno, che me ne habbia faputo dar relatione tale, fotto qualfiuoglia nome. onde io potessi ricon scerlo. Trouo solamente, che Gasparo Bauhino nel libro duodecimo del suo Pinace, allasettione 6. carte 497. scriue per tradittione del Raunolfio di yna certa mannadi Armenia, al numero VI. con queste parolo: Manna frustis pueni magnieudine, fuses coloris, forte Mauna Albagiezi Aucenna: che mi da occasione di gindicare con molta probabilità, e ragione, che questa sia il Laser antico dell'Armenia. Poiche se non ci siamo scordati, lo Alhagiezi di Auicenna non è altro, che vna specie di Zuccato Alhaser ad nigredinem declinans. V dite di nuouo le sue parole : Zuccarum Alhusar quid eft? Manna cadens super Abusar, o est sicut frusta Salis . Et in i pso quidem est cum abstersione, & resolutione (Bellunensis legit: cum abstersione pauca) ponticitas, & amaritudo, & de ipso aliud est iamenum album, & aliud est agizium (Bellunensis legit: & aliud est Albagiezi) ad nigredinem declinans, Jrc. Se veramente cotesta manna di Armenia è vna specie di Zuccaro Alhaser, resta per le cose dette di sopra abbondantemente prouato, ch'è anco specie di Laser, onde se le aggiungeremo il cognome tratto dalla Patria sua Armenia, ella farà Laser Armenio, ouero di Armenia. Et così haueremo di ogni sorte di Laser notitia. Si come veggo, che di tutti, benche con altri nomi sè mentione Gasparo Bauhini nel suo Pinace stampato l'anno 1623, in Basilea (perche nell'vitimo stampato l'anno 1671. typis leannis Regis, oltre gl'altri falli vi manca la mentione del zuccaro Alhufar.)

I Del

Del Cirenaico dunque discorre co queste parole di Gio: Vgone Linscoto, registrate nella parte quarta delle historie dell'India Orientale; come si può vedere Pinacis lib.xij. sect.vj. pag.497.num.iv. Manna genus aliud, Tiriam labyn, seu Trumgibyn dictum, quo de ex storibus alijs quoque, & folijs legitur, magnitudine seminis cannabini, colore rubro: cuius in Ormo, & Persia, non però India, psus est.

2 Del Persiano, onero di Media sotto il trolo de ilapati lib. 3. sect. 4. pag. 116. al n.v. chiamando la pianta Lapathum Ægyptiacum lattescens siliqua Asclepiadis Beidel sar Alpini. Osar vulgò in Ægypto: fruttus verò Beidel osar h.e. onum ex ossar: Arabibus Saccharu Albusar: fortè arbor langera Bellony lib. 2. obseru. Honor. Belli epis. 4.65. ad Clusiu.

Apocynum Syriacum, feu Palæstinum, sine Ægyptiacum Clus. bistor.

Efula Indica quibufdam .

3 Del Laser Soriano pure lib. xij. sect. vj. pag. 497. n. iv Manna Persiana granis coviandri. Transchibil Mannæ species, quæ ex spinoso frutice, quem Arabes Agul, & Alhagi vocant, colligitur, forsè, Manna Israeluarum Rauuosfij.

Finalmente dell'Armenio al luogo citato n.vj. per l'auttorità del medefimo Leonardo Rauuolfio Medico Augustano, come habbiamo detto di sopra. E questo basti de i La-

ferpitij per adeffo .

Mà perche facemmo dianzi rimembranza del zuccaro Gouzenghebin, e del Padre Angelo di San Gioseppe Carmelitano Scalzo Francese, che con la religiosa pieta hà congiunta la dottrina, de essendo etudito nella lingua Arabica, e dimorato assai ten po nella Persia, non picciola cognitione hà riportato di que'semplici; perciò non sarà suori di proposito, aggiugnerne qui sotto le notitie da lui cortesemente partecipatemi. Mi disse dunque, che nella Prouincia di Susiana, la cui metropoli anco algiorno di hoggi è nomata Sustèr, ne'contorni della Città di Daurach, cioè Aracca di Tolomeo, dal Tamarisco in gran copia, e quantità distilla, ò trasada un zuccaro, siue manna di molta virtù, della quale si seruono per medicina singolare ne gli affetti delle parti spiritali. (io crederei, che giouasse anco alle naturali) Soggiunse, che la dinominauano in Persia Gouzenghebin, perche il Tamarisco nella loro lingua si addimanda Gheze, quasi dir volessero Ghezenghebin, Manna di Gheze.

Gli Arabi però con diverso nome appellano il Tamarisco Tarsà. Di questo zuecaro, sotto nome di manna, trattò Serapione nel cap. 79. del libro 2. trascriuendo ciò, che

ne lasciarono detro Mesarogie, & Abenmesuai.

Non voglio tralasciare vn'altra curiossi à communicatami dal medesmo Religioso, cioè, che la gomma Ammoniaco da'Persiani chiamata Ouscioch, ouero Ousciach, è di vna pianta simulissima al nostro cardo hortense, cioè alla Cinara, volgarmente Artichiocco, la quale dal mezo manda suoti vn susto alto quatto, ò cinque gombiti, concamo, e serulaceo, più grosso del braccio di vn'huomo. Nella sommità del susto che cosa apparisca; cioè, se ombrella di siori, ouero capitello à guisà de'cardi, ò che si sia, egli non mi narrò. Affermò bene hauerla incontrata, e vista nel viaggio da Spahan à Sciraz, sontano trè giornate da quella Reggia, in certe pianure appresso la Terra di Maqsoudbeguì, ò Machsoutbeguì. Se gradirai, settore, mi crescerà l'animo di seruirti con altre singolarità rare, non più voite. Dio ti consoli.

Severa scritta al system.

## gent Imosignore

antichi

Voi mi vicercare, anzi m'obbligare con consinui e preguenti ecciramenti, a chir cio chiosento circa il discorso cles sigli Const in aggiunta cles Giornale XVI cle Leueran di Venezia clan ti grovni addieno alla publica face. io per dir il nevo si come bramo di sodisfar La nostra curiosità così non novrei tanto facismente palesar la mia debbolezza sogura sensimenti di persona si dotta, con moto ciò in me piu puote la forza des normocommando, che la tema di niuscivui igno: rante: chironi adunque qualche cora toccando s'otamente, le parti più eventiali des detto discorso perche L'ozcupations non mi permetiono cli far maggior, cligres= sione quano specie chi faser ci must far conoscere o per meghio dere darci ad intendere il sig! Conti come consciute e distinte Tagli

Ingrisma

Alhaser Alhusar Ja prima specie è il faser Persiano o della Media, the dice enser descritor da Arriceran 5000 nome di zuchero Alhasergathurar, & la serapione per zucchero Haoscer, nome tratto da una specie di titimalo di foglia Jarga, scrive the Rasis to chiamaise quick ethosar, Halli Abbate Zucchero Hussere, e nella Persia chiamarsi hoggidi (echarrigas in Egitto OSSAV, Elussav, ex Bed el oriar che fa ever lo stevo descrito et effigiato con questo nome dall'Algini, e Vestingio; to non so come addatar guesta pianta as faser chi Dioscovicle, Theophrain, e Galeno o d' alm s'crition grew, et abbenche il st Conti habbi preteso chi conciliar greesti Auttori non ha pero romen cosi bene interpretarli perche vesti chiavamente comproboato che il Bed el osas pianta caustica, et exurente possi adoprarsi per il faser clelli Antichi, non novanclosi alcuno che habbi auribuiro toglie di faparo e frum in forma di resticoli di camello ad ascura specie di sosemino ex è incredibile che Dioscovide diligentisimo scristore botanico sincendo anco del faser della redia, che il D. Contr lo fà per lo steno clella Persia, non havene accentate questa essential forma di pianta totalmente differense da quella

ch'esso describe, tanto più che ci describe quella differenza, o per dir megho narieta del faserpino della fibia con la sola radice spungosa e senza succo. La s'econda specie è il faser della sona, che nasce chi egh da una strope spinosa, the gl'Arabi chiamano Alkagi, Agus, ex Algul figurata das Raunotfio, e di questa scrive farne menrione Halli Abbate s Theor. 27, se bene dice hauerla quest autore creduta pico rosto neggiada che lagrima. Non si nous about antico scrittore, che faccia spinosa aluena specie chi sprevnino. La terza specie è il Loser dell'Armenia, e crecle ener quella che : Bauhino nes-Pinace si diecle à creclera esser la manna Alhagiezi di Anicenna, e specie del zucchen Ashorer dello steno Actore ancorche non 54 questo foser conosciuto das 85. Consi conhecto ció egli hà motivo di crederho s'pecie di Armenia per en er specie des dem Alhoser; ma di eno non porta ahuna autorità de freci, ne degl'Arabi per forceso creder tale. La guarta specie è il suo foser des Borns il quale indubbitantemente crede, che si

Brand W

10、10年後,1919

JE 34.2 18

の変をから

il Cirenaico de gli Anriche, pianta fenchacea, edi um betti fera orservata clatsis. Prandi non resto di meranighiarmi che il Si Conti s'habbi preso ranta fatica di ritrouar, et distinguer ogni specie chi faser nelle provinci e sue particolari auribilitele da gli annichi et che questo pei del Borrio unos che sij di Cirene paese tanto differente, e tontano.

ma per comprobavui meghio le cose s'udece un andio notando quelle rifflessioni che mi parrano più fondase accioche uoi con il gnedense uostro intendimenso ne faccia se quel giudicio, che ui parra proprio s'otto = ponendomi s'empre alla uostra corregione.

Che il la serpiño cioè succo, o latte & Plinio 1819

Co unose che si chiami faser il succo ancoro la uote chi faserpiro forse usurpata confusa:
mente cha gl'aprichi per la sua lacrima
con nuto ciò fi più commente a nuva la pianta
chi chiamo il faserpiro per il succo prese il
monino class' en mologia cled nome mentre—
chiamandori annicamente s'inpe la pianta
scrivero gl'autori che faserpiro forse cleoro
quasi fot s'irpino fi Grezi lo chiamarono
silphio così Diosconice, et alri autori ancoro
che eno scrivi che il suo carcle forse così
chiamaro et appreso Vegerio et pistofane—

-61

questa note fi usata, e presa que la radice come suive clero aucorre nella sua avre nere:
normi aurem faserpirium; et Columella es
lib. 6 & 17 senne lo steno; radix quam greci
sulphium, inclose aurem norma consuendine
faserpirium appellat; Plinio pero con questa
note di Laserpirio nello steno capo chiamo
la mederima lacrima cirenalca; publice
faserpirii pondo so & e cori anco Plauto si
senul di ras noce per il succo.

Peneche Dissuride & è differente la suanità.

dalla doluesso; olme the non u'é alun scrittore, ne ansico ne moderno, province il SI Conti che auribuisca sapor dobre al faserpino; Diaconde lib. 3. [76; pin d'E Turns Agos Thr 2 Evoir The yevos in questo testoil saraceno, che fii domismo, ex ultimo invergero di questo aucrore simo superflua l'ulima particola The yevos, ond is credo con ilfocusia acutissimo spagnuoto che in questo proge più bosh si debba ripponevui à gradus. il Ruellio sequeiro das o cons in questo maduzione sonne; suarii grishe: ma i deue nadivre col saracero; non aquen saponis ex col facuna aggiongerui; non revells; mase il Buellio legendo nel resto non euser di sapore aspro:noduse di sapor suacce non potena però dedre aseuna consequenza il la Consi de non falsa:

£36.

che fone dolie; e ben wero che solino sainendo de gli Astiri che si proscenono di foserpirio dine illis duche erar, non perche propria: mense fone dolice, ma perche a que popoli fone gran, gustoso, e desiderabile come cosa dolice.

ex Apicio insegnando & fre prequense ( uso des fosergino appresso quest antiore, ma non si suo connievurare così facilmente che four cloke di sapore; net primo libro descrive certo condinerto che chiamo (oseras e ni meschia des melle; se il joser forse stato doke non ue n'era bisogno per dictionar, e for più delicaro decor condimento questo Autore est nome di foser chiama la noice, la pienta et il suo succo; ma con quatche distintione, onservandori, che la sola riore di foser fii ricenuro per la Jacima ancorche scrisici più speuse nobre Rasavis rusticem 8. new é, che quas: nuo i Botanici con questo nome di faser inte = sero communemente della Sacrima, o succo del fasernino, che ben spesso anco per eccelentia fi detto o xos cive succo, o siquore senza alcun addietimo, il qual riquore si causua anco clable foglie ch'erano meno

estituci bensi del succo, ma moto più esticaci del cause per deces di Dioscovide, menere ge aucrore sves lib pe de parabilitus ci propose l'oxogoxxor che almo non suis significarci che il succo spremuro dalle foglie, se pure non intenderse il succo des seme, che pur goxxox fi decro da theophrism, ancorche mi caclele dustio se da un seme foliaceo come quello cles soserpino, che anco nella sua vividirà, suos ener avido, si potesse esmaler alcon liquore

Crano per consequenza corretti ualersi del Zucchero dell'altre piante cioe del Zucchero dell'altre piante cioe del Zucchero si al surgne birogna al certo che molte piante di diverse specie produchino il zucchero come si crede, e pensa di raccorto dal suo faserpino il si Conti; ma che sovte di zucchero? perche parmi ch'in questo suo discorso ce ne proponi anco di brusco, mordace et exurente: hoggi nero il succhero vien communemente intero per cosa dolce, come pure nel bel principio stabilire di provare che il faserpino civenaico signi provare che il faserpino civenaico signi

: Spanish

MARINE NAME OF THE PARTY OF THE

ones also

27

65

il ausse, e per la pour quantità the ne passaua in Europa & Esigna credere che sa pionta des foserpino rossesse in moste promovie ma il morto di raccoglier la lacrima forse particolar moto di livene, forse per nascer ini la stersa pianta di maggior riigore ex efficación chi almour, ed in minor quartito come viene autenticato cha gl'Autrovi. coi pure si onevua nella strace, che la facrima si puo dir pretiota rispetto alla liquida et all almo sovie impura, aneorche da una seena pianta si componi i menne che se si rifflette che il latte o lacrima spontanea mente pasudata con la sola incisione del caule, o radice di specie d'herta femlacea ner la poca quantità che potena rimanere undersata, e preganta come ci accenso Theofrom cla clima privileggian the uno clive lacrima che nua l'europa desiderara non quis ener ronn tontano das uen toseriuere, che fone varissima, e chi gran presso come all incomm a presso wile guella che si canana dat succe di ena pianta indiuersi almi paesi.

Che gli annichi mancanen di zucchen com= mune di canna ? se l'autore des discorso confesa in also hogo, che gli annichi non

.C.n.

13 在台灣性人

Service Chance

र महाभूतवार र

**基础的对象的对象** 

STANDAN S

conoffer almo zucchém che quello condensar a wasuchan classe canne, gerche hora sinue as contrario? new è che nella nostra età non si caua alm zuchen, che clake canne olive the non overno attin scrittore, the ci sonici ch'eise canne mosudino spontanea mente it zucchero, quando gien partiamo cles Jucchen commune, e non to confondiano con la marna, che a norni givni paleremente si distingue uno dall'altra; ma questo quesiro se gl'antichi conosienero il nosmo zucker, non e ancor ben uenrilar, e per consequença non affacto cleciso; legasi il Barblini nell'onernatione 26 di Giouanni Vestingio, e nella seconda equistola della prima censura des Barrolini medemo, che circa il zucchen clegs'antichi resterà ogn' uno e lo steno sig. Corn sorlisfato ne hanen occasione il detro signore seriuer chi eno cosi confusamente comi egli scriue nes suo discorso

et appunt col nome di opos cioè di succo si succo si succhi, o sacrime più pregiose si chiamarono con tas nome per antonomasia come s'è dem mide anco sa sacrima del soserpitio con tas uoce si cha ghi antichi greci chiamara; alm so chiamarono satte cirensico, e perche anco il balsamo si con la stessa uoce di opos chiamaro ienendo sa sacrima del soserpitio per sa

·C. a -

preziosità sua bassamica come il balsamo stimata Cook From il justonopoli rano nella sua radugione di Track Con mistofane il sisphio tradiire con la semplice を対けれるのでは noce di Balsamo WALL CHIEF Stabilità guesta conclusione, che il foserzi ho To Deve sia zucchero & se datte core predette habbi 后, BRABE abbostanza pronaso, che il zaserzitio sis-建位的对多为企 zuchen doles, si come di questo non moglio consendere cosi simecto questo giudicio achi ha intendimento boronico, e usi steuso pici d'ogni altro potete comprendere questa uenta 40000 Ne il Guillan dino, ne il Bellonio & neramerye 1000 100 TO 6.3non poso non meranigharmi che il Big! Prandi non essendo foranico casualmense rinouaise il nero fosergino, e che questi famosi es entoin scritton intendent dell'avte che a Salo smilio vintraccianano piante peregnine in quelle garn non l'havenen già mai a Es. - Che ne il faserzino della soria 3. Vna sola differenza ci propostro Theoposto ed inscorido nes sibico sus expiro clesso raquelori per esser chi vallice clinersa cios spongosage senza succo bisogna actunque confessare che nure le pionte cles foserpino cle gl'alm posifmen rimihi perche questi aucron se dalla sola vadice ne

retarono la differenza, o uariera, che sure 162 souve reva noscorra a gl'orchi, maggiormenze, che haucerebbero conosciure queble differenze, che nelle frolie, et alive parri dello siansta si malle propreno ouser une; questa uore magidari si niceruta per la radice appreno lo steno dinconide e lotture portaro clas soraceno 18.6. Ciò per il seme es Harichio auribuine - tas uore as liquiare del silfio.

Gs- Come per esempio gli Abrinois dalle Avremisie & cos solo ordere non si distingue la specie delle piante la ma situestre detto carina senza odore, nin savebbe per questa raggione specie do nota ancorche chicano moto, che Le pione silvestri rendino più odore delle clomestiche, othe the hi odori, the one fruis o ne fiori, o nelle foglie in una trena pionta chiuersificano, ne visultereste che da diversi odovi, si distinguenero diverse specie con eshoodinavia confusione : 4 Absinthio e cliverso chall' Avremisia anco per la forma non quer il solo odore dossendosi in ogniziono considerare il piare, il seme, e l'alre sue parti per constituire la specie alhiment unagions chicersa di forma, e con lo steno odore savelbe della stena squie come per esempio Las

Calaminena con odove di Puleggio del fobelio non pi chiamaso da quel chomino boronico Puleggio per l'odore ma ben si calaninsha per la forma comune con le calaminshe si che i niene a comprendere che l'odore come accidente non fa mutar la specie ma viceue solo la usvieto come nel colore de fiori, che miene on ermata, e contradistino da Provanico Gr. Dissovide to chiamo nivoso & io non mis soglio affancire, che siento non significhi medicamentoso, ne che medicamentoso odore er atomineusle sij to sieno, perche in questo low parmi inusile il consisso, e uana la questione; basin solo il dire che Diosconide Jese di odore esperace anco il josev cirenaico ma più grane guello de gl'almi paesio per la gualità del succe impuro, o per La qualità des revieno, e clima diverso comen onexus nell'une nose vicino alle sofforme di Pozgusto, che il uino de quelste spremuro rende odore di soffore come ci n'Henriono persone degne di fede, Discorite s'erine est componativo (3 gopulo d'ETE gar Triv ésquir, magis nivotam odorem, cioé picé des Cirenai co; adunque eno positivamente haueur oder winso, almment howerebbe

This or purs hogy semplicemente proposition this or purs unitarity of a guella planta the miene colorent in other colorent che miente da guella the sponta:

neamente nosce l'Anio harrense the Farino harrense che Farino moi men chi aman molgarmente seleno mote conora da setinam quanto che con l'arre hortense dinten maggiore, e sim succora la di lini vadice, che quella che silulate non colornata quat s'adopra per agio nelle speciarie, ad agn uno e noto ne ha bisogno di proviosa tal eccidenta

Apprend Ano intere per il latte eirenaico la lacrima stillata challa pionta del soserpino per incisione ancivihe il nuo scriui con gualche esitanza et il faser per il succo natro per espressione; che più per autorità di Alno per il cirenatco si prenda il doppio peso chi laser può haucer qualche raggione cli ciò scriucre considerancho la facolta efficace clella lacrima pura masuclata che recondo Theopaso si chiano latte più uigorna del succo espreno come lo steno sigl. Conti in almo di corso con molta raggione hebbe a creclere fa lacrima che sopreno come lo steno sigl. Conti in almo di con molta raggione hebbe a creclere fa lacrima che succe con molta raggione hebbe a creclere fa lacrima che succe per incisione quando non crea preparata non porena montenessi.

ualeude lungamente, e ponebbe eurer, che la suchosita del cirenajuo farse da questa accurata preparatione fone provienura come peculiar modo de Cirenesi e nonal alia quinchi e che Theofusto chiamo questo tas succe cos titolo di agyor, inter= pretato das salmosio per quello chee unhersto cambe marar aver radice cesa: chianardolo sude e namuo oxov agyor. come all'inconero quer mense ales decro Theopois Espasor quello faccino cios preparato, o condito serche non si convompi, o si guasti; mas in questo proposito lo scaligero in Theoposto serice; Alij errorem habes qui bac Grenaium abiud fecit à succio; ne vo se con ranto fondaments, come si dierte a crédere per le nifflencione sopraccennare : de Conti nes principio del suo discorso non dispirse ras noce di foser, che da Plinio fi intesa per succo je cosi communemente vicenustos Tellas maggior parse delli scrictori ansichi.

Se n' manca il succe Cyrenaico adogna in sua nece il zoser nuro 8 appreno Achio adungue il faser nuro sarà cli maggior-efficacia di guello che instese nes faser così semplicemente chiamato del guale ne dupplica la dose in mancanza del

Civenaico · gran confesione ditesti e d opinioni senz' ordine, e distintione si Legono; datte parole di Alto non si suo consietaine come ucose il & conti, che si diversifichi la specie del faserpino, poiche bisogna hauser ner fermo che il ribbo Di Civenaica non Distingue la specie eletta pianta, ma la qualità sola della 1984 an the fi class autoni descrito per miglione, e più estreace del succe delle pionre d'alm paci.

Ill'autrovira di Alho si puo aggiungere 8

Dr 4407 20

come pui galeno corroborore l'opinione des with themely S. Conti, se since his medesimo che quest autor s'ingannasse, ne li da aliuna credenza, e que tocco la menta esprimendo che per eccellenza, e per la bontà del succo fi deco Circaiw, non come credette il o. cons per la diversità della pionta, ma per la qualità. si sevue dell'accorrità di Soleno, e poi lo accusa d' merdace, e queve se ben considera questo passo il o conti conoscera che questo graciaimo accore decide la guestione, e porto tonto chiavamente the non tiene biogno d' interprete: io moghio credere che il foser puro di civene joue come la lacima eles papauero, che oppio si deco, ed il succeo

espreno dalla siena giarra fone come quello detto mechonio di vid progo e minor efficacia. lo clirei il zucchero, o ha manna & se ruis cosi chiamare il faser per il sapore s'inganna Il d' Cont come s'e detto di sopra perche niuno autrore, ch'io sappi chiamo il foser Inserpino, o ucco, o lacre cirenaico col tirolo di dolle, ne s'avrebbe questa qualità stata nascorta da gl'auctori i teni che con tanta diligenza ne senisero; se poi chiamos Motor il fosevpino per il modo d' naccoglierto o per la forma molo meghio ancor che abusico, 3 addaparebbero queste noci chi manna, o quechero come si legge del manna Thuris. Ma la seconida auctorità la qual e di Smatone & in questo toro snabone, che non era botarico, e proponendoci due opinioni ogni uno suo attaccarsi a quella, che più gli piace; e se il S. Consi clira; sine quied strong speciem -

muser, alcun also requision à leggere; projeter lotonim elincersitorem; alsi possebbero shire com'e più neinimile; projeter eos qui succum exprimunt ary conficient, d'imorrando il rucco per espessione; e quello che nenivo preparato come s'e detto di soprio: ma di grazia il V. Consi Dichiari meglio quelle porole

distratore da hii allegare, ma non ben concepite nonniqueal etiam ili prestat; the wedra ever allow to the poro fondamento per il suo proposito angi più usleude per far divoccore the confermore il suo assunt : 500 sicuso che vispondera il & (onti the l'accornità quisici allegata non some ad also the jer promove the ilfiserpino mectana specie per ta dinevita de paesi, sopra Ti che elecconspondere. chesi come non wogho qui negore questo muranone di gionte caies are class imbecilia o maggior perfezione des seme nes ché ni è motro da discovrere come appieno ne scrine il misimo s'caligero sona Theoposes de causi plant as is 4. 6 6 cosi navrei che il L'Envi restant semito di credere, che il loho nato per quanto scriuono gl'accaoni des formente imperfecto, non fi sero chiamato formento, o tritico ma con nones nome ger houer murato forma, cosi il Tino in totio muetato non sara chiamato hino ma totio, onde cla cio può viccaune il 6! sons che ve il faserzino peregino e non Cirenoico houeve muitato specie ger qualche imperfezione del seme, o per alna cousa, non houeveste per consequença mantenuta la stena formas come s'onenias nel sobio 14000 mas s'avebbe 1 roto in \_ qualche parte cliverso, e sarebbe 11010 anco da gl'Arcion con cliverso nome chiamaro come scrivero del gobio.

Serapione poi del suo zucchero Haoreer s'
clesenise Serapione il suo zucchero Haoreer
che motro s'addattà al Beid es onar dell'
Alpini ma non cliro mai che si specie di
joserpino perche Dioconide e Theopostro
ce so descrivero con foglie simili all'Aprio
e serapione con foglie larghe e frucci simili
ci resticolo di Camello.

parla a mio crectere des zucchero commune, se nes quincipio di questo chiscorso sonore il Di Conti, che gl'antichi non conosteno altro zucchero, che quello che nosidano dalle carene, come concepine nella sua idea che qui i parti di questo zucchero in olare io non so oriervore che il questo zucchero in olare io non so oriervore che il questo commune habbia s'ipicità, o ponticità come gl'actribii s'empione con alse qualin contente al zuccharo commune come il legge nel zucchero raoscer di questo kurore. Alvoue cior nel libro intitotato espositiones s'actribità questo luogo cli Botis deuesi sevase

per servière il s. Conti come contrasio à ciò ché unos provore, mase di sopro provocara di correggere Aui cenna, porena into correspere hicenza correggere que ir survive.

scrive: est marno codens super Alhusar, per che non pose la sua converione onco in questo suogo di ttali Abbate, che conine similmente; zacchora trusere vos est qui super triseram cadit.

¿prima la super triseram cadit.

¿prima della gianta ini chi amata cechartigas & è ponibile che questa sacrima non servienza alla notina de curiosi botonici e che fia tarte altre Droghe, che di sa ci pernangono, non nenga tramape di sa ci pernangono, non nenga tramape clata classa fersia anco questa per de poi come la pianta des seid el ouor dell'Alpino spontaneam poni billar.

concedo che si caldinimo ma che si il
succo des Beid es mor, che s'corrica la
pelle, non lo credo. Dioscoride ci propose
il foser ne gargarismi per le raccedini

ne posso persuadermi che il succo d'questa esula indica potene addopravsi in gr. male senza esusceror la golla ed il palato; due visposte mi suo chore il de conti al che Dioscovide descrive la qualità del foren cirenaico, non del medico recondo che il sucio concretto si la pianja mediante il calor del sole simenena moto della scia acerima cacistición alla primas din che re il josev medico, che il i cong fa ever il succe predetto des Beid et onor; era di minor efficacia, adunque di Girenaico docecia esser più catalo, del foser medico e da ció ne visuta che il suo foser des Borno, fatto la comporatione dell'uno, & doll'almo, sij pice escerence, di questo del Beid et onar · alla seconda, io non so mai come hi detto per anarri che su la pianta des Beid es mon si medi il succe concreto, ne l'esperienza il dimostra che senza raghio, essa pianta nosudi il s'uo Sauce, oservi adunque sene il sig! (ont le facolin del faserpirio degli antichi, e Le confront con quelle del suo nonello-Zuchen Alhorar, o Beid et onas che. uldra chiavament esser molor diverso =

as concium

CHER DAYS

to map from an

uno dall'almo ne in modo alcuno docersi
admetteve così pernicioso succo, per un
succo di pregioso qual era il laser de
gl'antichi poiche il dire; acerimum
calefactorium er calidinimum anem
calefactorium er calidinimum anem
calefactorium er calidinimum anem
value factorium er come quella des succo
o latte del Beid es mor, percis temo
o latte del Beid es mor, percis temo
o latte del Beid es mor, percis temo
nolar che il P. Angelo s'inganname
net ucedera la figura o farma d'imile
pianta, e può ener che forse una simile
ma non la serra des Beid es mor dell'
ma non la serra des Beid es mor dell'

Je poi il zucchero alhorar sia aure & se poi il zucchero alhorar sia aure & hauer finalmente confena ener aure et hauer espicato espicato one e applicato intendendo però del zucchero dico succe del Beid el may

68

ma udite l'Alpini per gratia à dottamente his scritto l'Alpini e la merita pomendoti amonts gl'orchi un succe di facolta adurente, che s'addopro solamente nev nevor le pelli degl'animali et è lethale nevor le pelli degl'animali et è lethale nevor le pelli degl'animali et è l'addopro nel cousar i flusi a chi l'addopro

the cosi intese quel Batanico sorinendo, prestantius corpora soluit aty Disensenies flooring eriam Letholes facit: onde must inferire, che solue il corpo ma con causar Juni movedh. Pianta la quate alcuni in Padoria, nel cui (1) (A) giardino nerdeggio solemano chiamore Esula 126 15ch Lo steno Verlingro profenore botonico di quel rempo chiamo questa pionta con tas nome, e la serine ne suoi cataloghi nell' 120 : 120 00 anno 16 exil ; manon pono cosifacilmente confenore cherij all'aberen di D. querso fico quando non invenderse del fico montono ex. imile. osiliseste che capifico fi decto; ne si può in alcuna maniera chiamore avore come fece il ? Angiolo, enendo gianta poco più alto di un huomo senza quelle conditioni che all'arbore si vicercano, et speuse notre anco di minore aliegna, e mi menuiglio the it & conti the wide questa pianta nes giardino de remphici di Padorca chimmonse Dé del suo discorso arbore; e nevisimo che s'erapione serve artor cherca ma più enser, o il resto scorretto, o che donasse tas noce a questa pianta come piu grande, e più also delle mosgon rionte come ben speno since Dioscovicte, che chiamo fruita Le piante poro piu alse di un Todonte

Chelamaria

Destant.

the pur la vide in Egione, & la porto de quel raese, ch' Egina, e non indica Torreur nominala, mi e necessario di esaminala con le autorità di moto insigni boronici che di ema ne serinero, e ció facció per mio solo esercitio non gia per insegnor as & consi, ch'e intelligensini mo non solo clesse giante, ma di noco Le core narioshi ne sam discara questro digrenione mense clara sume a motre core apportate a confusamente nel sudero Discorso Del L' conti le particolormente circa il quechen Alhorar. Propero Alpini che per molto rempo dimoro in Egitto, e che viene riverita La sua auttorità maggiore d'ogni eccerone nerche pi delle core che ha Scritto restimonio occulato, serve ex estiggia il Beid es onas cosi la gianta come il suo futto con alcune note non corrispondent ass'esula indicas menhoriata clas 1: Consi abbenche il Verlingio nelle onevuationi agresso quest Autore giroun diffender lo cos incosporne in un cevo la negligenza della s'unas : seriue L'Alpini esser questa pianta folis laris oflongis, romendis, us Alves Johia cranis, ex candidis, flores fest crocess ranuncish Horibus proximos a quibes low fruchum cho restes innicem adligari prendent =

= 18482 3

26.22.60

4 House Miles

Entilly 14

was the water

いながながらないのか

The representation

worth, a

may I I Promi

et sacchar e l'usar, non per il sapore ma per il curedore simile al zucohero il che se haverse ben on evuato il si Conti non houerebbe s'en av ener doue questo suo spurio foser, non è meno da moscurare l'onevusione della voce mor che viene interpretata per ouo con taguas noce. ancosi chiama il Histicolo appreno ghi Egitiani come appoints appreno ghi Hatianio con volgare idiorismo con ras noce di ono il ediama il resticolo humano. si cleur pure onerwore, the & Aljuni nes low sopracitate toppresenta i venis del suo Beidelson simili a quelli della Lanca motro Differenti De quelle di quelsta pionta l'accirifà mentione. Il Chagio net til v della sua historia selle pionte cos tiblo di Apocino siriolo descriue dioe presende di desenvere il Beidelmar rela Alpini suivendo potessi anco chiomore Polosino et Egitiono, mas la sua descrizione per ossencatione des Corners non greate punto a quella dell'Alpini, ne conisponde per lusua at Beides mar des Verlingis, mary detto em pace del Cornero she quer sous rindo di apocino maggiore siriaco ci descrine a Beidesonar det verlingio, nom e il Beidelsar dell'Alpini come si diede à credere som' io non credero mai che Beidelson dell'Alpini, eg

A Beidelonar del Vestingio. e mola foranici caderono in questo errore onieme es Vestingio medesimo: Cosporo Bacchini, il Frosello; Poulo Hermanno, e nes catologo ladouono des Toure Re form also mas crederono lo veso a quali meti me li dichiavo non assentire ancosch'ic foui toto nell'opinione; e resto ance moto meracigliato the Pacilo Hermanno net suo Horro Academico jugouno botasso scribe questa pionta floribus spicons maximis from haverdohe force mai weduta, ma ner serminor questo mie orsemationi sopra il nome di esula che si mottribuito à questa pionta nell' Horr publico di Padona niches mensionemie cio che domamente ne saine Sio Corto Rosember y is nella sua rosa i amica nº 16 e +5. Cum in Italia shedionem grahas peregrinans, Parauium nenivem, horning medicus uisitarem inter alias, quas ingens delectatione astogi, plemtas, ika mihi eriam obuiam menir san's esegons, quan Chising Apolynum Syriacum sen Paterinum sine Egyptamm, ipsi Agypti mar, Apines Beidehov, Belonius arborem lonigeram wordt, bicet arbor proprie non sit, have autem plantam Pataccini Declam indian nominauene, quod et am nomen sam his simum animadrieuro uenim quam ob causam Esulam ex en faciant, ego quiden nescio, nisi quiod, un upse enam excellentinimus ex acutinimus DI Prevoties Hoth Paraciai Prefectus & guen mihi amicinimus honoris coura nomino, respondir, las quoddum non aliter ac esida, pains foliss ex ramuchis emittat. Led hot chipeo ego me non defenderim, tem infirmo quiden un ex abruinima quegque instantia penemie valet, nec enim conche: dere lices: lactories ergo esula est: nomque sic, et ijsa faenca, endivis, intyby, toraxoum lactariola Egoalpini, camponula juyrami dali, catoquità 8. omnes inquam about locr-analogue pendenses succum ad esulum refersi deberent. at quid pretena in Beidelor, quid excelq simile? non certe semen export quod sonorw seu papporum einsmodi consintanu siliquos, qualem in esala non repenas, queque obnealem longitudinem Agyptijs Beides hor est ousem mencupatur. non fosio est avvoyi a constat. Sapathi enim folia illa poting imitorny. Hore, quiddam esule Horibus simile prese ferre, sung qui presendent; sed hi nimia decourrer atque, seducurnes imaginatione, quem multis in examine plantarum provere errores, aredant mihi osoronici. sed quid sondem enix ? eyo us never facear, cuin Besiles DD-Brachones il sex me queverer, tentorio = nis gratio, quid hem temporis responderem non habit i poster nero a couratius plante constitues nonen considerans tryining, in eam venisentenial ad lapashum opismo iure referri pone: iraque cum insuper Lacrescat, Sagashum Agyptiacum lacrescens Aschepins siliqua nominacii; avrisis

M. Xwall

R 20 30 20

perference

1997 A - 31 18

la nominis imposino summo Boraniconem Presidi, ut eam etiam ranquam sentêntis sue consonon in Pinace refincerit -. e percio esso Banhiri nes Pinace chiamo of. pianta lapathum Agyptianum laccescens viliqua Ardepiado, per coronide agrisago La vidicola nomencharura D'ouetio mensalboni ned suo Houte boranographico. Betdalsor habien, esila syriaca Propen Algini, she emendo poi nella lecreso e in tal mode Coulo Igriaca; Beidalsor Brahen sine Aporgrum Syriacum; made hot varis &. Jaro adunque passaggio as foser della Soria Diorconide serve che il josergino nosce anco in soria, ma non che questo sig differente di forma dat cironaico, ne meno ne to descrive di pianta spinosa come quella che vien figurata das Ramosho e posta onco nell' tristorio gionose nell' appendice, nella di cui descritione si legge ener una marro, ne nogho negore che sij to medesimo che fi mosnota as & Consi clas Li Ferro, ma ben si vitoro costante à non ovederla per il foser soriano di Dioscond e d'alsi queci scrittori.

Non pi ignote a gl'Arabi della grima clause per che ne fà mennone stalli Abbase vitheon

Se il Jucchero some en cli questo ducore fi niceruto dal Di Conn per il forer Persiano come hora picio addatorisi al faser soriono che lo fa distinto di species e di forma-olmeche one moi stalli Asbore scrine che si naccoglienco questa manno da pionto spinoso? ma non mio mercuighio puento di questa conhorietà di se i teno menhe anco accono confonde il Cirenaico cos faser Persiano renuendo e io che il decro si più più piaceciole, e meno estrace del cirenaico ser careno el succo del serio del onor caustico en escuente al succo del serio el onor caustico en escuente al segno maggiore.

· Cii in somma non novandosi in retta sovia s

611

non mi gas beon argomento por che in mothi almi tuoghi puio noscer tas sorte di manna congelata; è necessono processe con l'accounta de scrittori que il er trobi che il foser rita de scrittori que il er trobi che il foser cletta sorio si in que ta forma Di quelle qualità, e manna di tas pionta spinosa.

Quanto al foser dell'Armenia & questo as creder des si Conn è una marra, e se così è che ogni marra si specie chi faser poseuminggiongerui motre alhe specie di plasser cos s'inversi la marra di Calabia.

e d'alsi paesi, gia che anco i poesi mutono la pecie delle pionte come s'afprico di pronore mas inunimente Jucchemm Alhusar quid est? manna cadens super alhusar & nes descriverci il faser Persiano il & Comi serice che Aricenna s'inganno, ex hora approba la legione del sesto per genuina nes roppresensavci quello d'Armenia, ciò prorciene, o ger diffecto di memoria, o per assissio di probabilità. ma non wogho habastian di dire in proposito della marna che il b consi 87 del suo discosso serine formation nerva che la manna moderna viue zuchero Alherias; ne so come li cade dalla penna questa stranagante improprieta; prono egh the il zuchero Ahorar ij il succo concretto della pianta dessa Beil el mos dett Agini et il Cerhorngas des P. Angiolo, ma che si la marra moderna mai ne fece aleune paroto angi non ammere per ulva la Tegione di Accicenna: est manna cadery super Alhusov are non approbleme il loser suo del Borno per marra

67.

-Cin

Del Livenaico Dunque & ha provan di sograche il circnaico de gl'annichi è il faser rinouato clas sigi. Prondi notta Provinciades Borno, e quae sensa ascuna esitanza-

original of

il civensico; ma questo non quo consideros. di aseun reasore poiche le steno Discovide To describe inurile, e di niuna efficacios. ma sopra chi ciò mi cadele in mente certa nifferione somme il pono di galeno portato Ex cles discorso cons con aci Dimona il goses accivimum at moxime confoctorium, con L'autorità di Discovide, cornelio Celso, e Celio Austrono, e una provore che il faser degl' annichi o lagrima del silho si ucre e molto caldo corroborando il decordi Saleno portondo pero della specie del faser -Persiano, o medico, ma per grazia il l'ens mi dica, 10. Cornelio Celso, e Celio Auseliano ci descriver alne specie di faser che il Cirenaico, poi che se parlano di un solo Justi bisogna cradera che del più demono et esticace intendenen; in obre luqualità aire e moto diversa dall'esurente come è il succo del Beides mar, the scorricas la pelle, e fu cadere i peti come s'erise ! Algini et auons di hii serapione; u eso è che il s. com per render credibile ! uso del foser Persiano che fa ener questo des seid es mar, serine cheil succo concres dat sole clivenga più vimeno nella sua eccesiva mordacità ma questa reggione non si que ammedere perche l'Algini

1. 4

della gomma dell'Ammoniaco delle quet

cose ne fa manhone esso he costo nes fine del suo dis corso. Del faserpino de gl' onischi nev crivero Ti presame 148 Clacedio Salmosio nelle sue enercitationi Plinione some solino, Sidvanni Bodeo a trajest nel commentario 5 yra Theoposto, Sioriani Bauchino nelle suastricina Uniceatale delle Pione mas W. n. F. 33 extren operate prosicolor stampato in Parizi de succo Cyrenaico D'Filippo Doure medico queer Si Pongi, vien di ligertemente enaminato il goser. mager fine, à difficile it gricolicare qual pions hoggi sij il fosenpiho degli antichi; molti hanno seriero de foro quinioni e ci honno proposte moste specie chi piante quali in compercho si Legyono appreiso Siononni Bachino nelle 5-ua historia Vninersale graccement homes Cristine i perische non mi resta a dire, che di due s'de piante a quali pi donoro il tirolo chi foserzitio, ile firono ommene clas sudeas boronico Mas Siguraro clas s'almosio macer das un cotice que co ansietos hater figurates da Progreso Alpini nes a: libro delle pionte exolithe, miss Tr ad instender as month of house nouse A nevo fiserpino degl'ompichi pien pur anco questo sua piontos acuratamente effigiata del Bodeo estapel nel comentario

The state of the s

The same of the sa

The state of the s

and the second second second second second A COLLAND TO THE PARTY OF THE P

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

The state of the s

\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

sofin Theoposto sopradi the vi puo raggione notmense for comprendere at so Conti the L'Alpini non his mai credus the it succe des suo Beidelson, sij il laser mense ci propose l'afserzità Da ess tale creduto, misso d'unso. nel sesto ni grego s'casarmi della probinità, a un volum consmerse ~ 





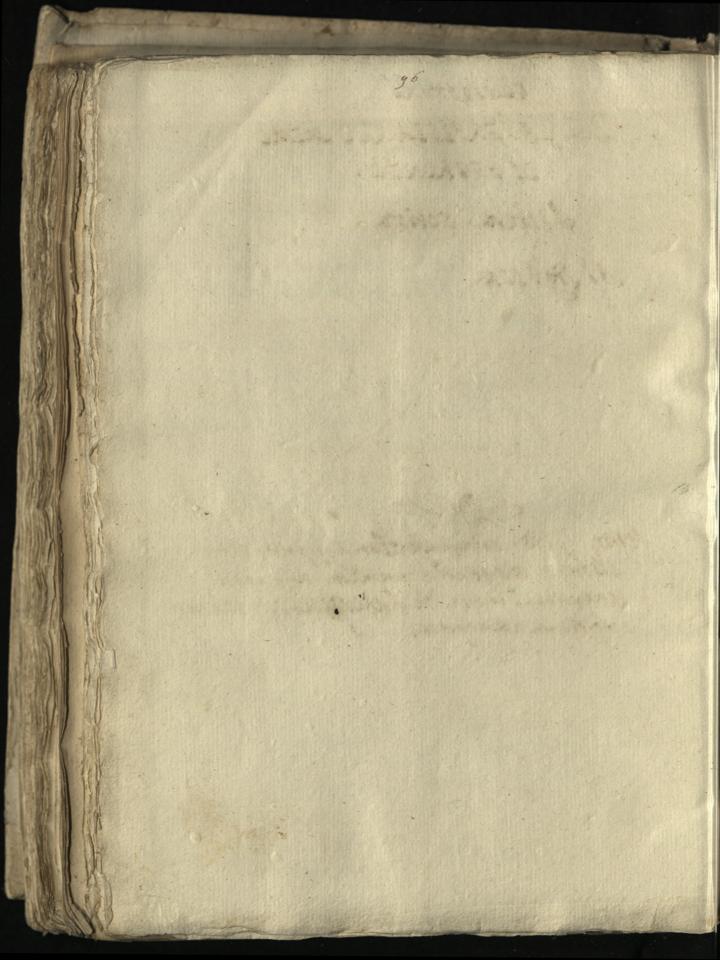

CONTETTYRA - 37-DEL LASERPICIARIO MIMO DI PETRONIO. JE S Lettera scritta roy AT Sig! N.N. and the season of gradule exception FG Commission of the State 918 ٥. ME Petron. G 35. circumfere for Agypnicy Puer en chibano argenteo panem arq igse ische tenerima noce de faserpiciario mimo 16 conticum extorqueto Bijogna vedere grill ulima raduzione fara i 1 -Francese col Commanto, D'auta dice . S. 42 te

10 94 11 100 J sail. a Copyrie In Experie C 35 circum enter Carpin near chitano argentee can in Ex ine teremina were de Mension Mint anticem exportate. questo Turne hi con viller à perfera lesione Fat Their rusano is quease constic our the if mine to surviving the apportantes 12015 THE LOSS the Che cer sonar coli latibia trimase oc ences & Leverpius con cui no in outenesse c conservancia usce a varieting experiences di que ... sier treinions of come goll auso population of the sample for the former Maganing said said for Capacicano servicon recesso imprecentantes there everes sarahore contesting with astender sonla enece on School of a said we in the ser Constitute and general confermation READON IN SCHAMERS DE FELL " SECURIE REITHE ROPICE MALL CORPINITION 122 The Shird to Jacan Steel The fact and the said the said the

Mio Sigles eggesi in Personio 635 circumferetos Rayrius Picer chibano orgenseo panem agg igse renevrima nove de sus espiciario Thimo conficient extroquet. questo Grogo hi cosi vistoro à perfetta seziones Da Pricio Pureano il quale conghiet = puro che il mimo saserpiciano per alka causa non fore cosi detoo che cer sonor egli satibia formaso des caule di Josevpilio, con uni credette montenene, e conservane la voce dat: La vancedine es per proues di questo sua opinione si servi dell'autorità de Divisconde les os 6 98 de foserpitio referibles facicie scabrifis opinione Junem suching worden wances center vilused agua sarbinone confestim ex= pedit. abbenche soglia applacedes sempse alle doccinime soniche de letteron constitto uo questo restra io non approbe il sensimento del decro Pureano perche posse mothe compariera per confermosto raggioneceole, e fondas. Per far crèdere che Peronio habbi inteso.

the il mimo sonauce to trois of gosey no menho onevuoto sin'hora acceptation che me lo confermi appre gl'annichi. ma a questa obbiezion ponesse aluno rispondere, che il Mimo di Nevone poseur cio fore con modo distinto da gl'almi mimi e che la tibia forse pi formato di quel cause the appuise some wello e singolar in quel sempe foi nosportos in Bomo per to veno Herone per quanto ci loscio scritto Plinto parte ig 6. 3. che poi un sonatore ho fisogno per dar paro allo shomen di vischiavor la uoce, e che il couls secco di foserpicio vidotto in tibia potesse dio operave, mi prisono con moto longane das venimite. Gi e noto the i mimi condiciensi ges des corpo eccitaciono il viso pe it che to seeno Penonio sense in certo hogo mimico sisu per grande esmoderato, cousa, da materia in Estremo vidicos come peur Orcidio sonine scriber si fos est imitante nuqua.

cerdinother in the che gl'acci ed is surgi come in was fire di wito esano sconci e poco honessi, ma non so leggere the sonauero La to ha a questo effecto e cost un errore segui l'asmo des Pureono nes uster prouve con la judecta autorifa li Dioseride che il caule vidous in tita poseure prohibis La vaucéoine evischiosor la voce menhe the il deux Ariane mule the Dital Losespicio se ne faccia gorganismo con l'estrolizione tel medemo onde non só uedere come da ras reces shomento di forespices si poseur sperove tal effetto accumento queste ualide dublieto mi persuadono inchnore and also opinione credendo che mimo sosevriciono into concesso ri poni esglicare Dingender in eache smare questi la titia di goserpicio -

come weedle il Preseno ma con comesagines do perche pacierse preso a bell over per bouwil Loserpicio e fosespiciorio fone plució des come forespicato o forevoto pi deco il vino da ell antichi aromatijato cono il medeno faserpicio, anzi per moto tempo più in opinione che si potesse leggers non mimo, o mi come restero alcuri ma de fosera ciario cino conse conjone di co. moto apportenente alla laura cena di Trimascione; ma doppo havendo wedreso maggiori prob babilità per la legione di mimo foserriciono, nalasciando quelle a questo mi son appigliato la quole perlegipima est consenso de qui dotti vicero. Pertanto se ano in uno quos si sig delli Tree modi Venezi intendese questo titolo dato al mimo Penonisno, ogni uno picio, hauere d'sentimento ch'is ciror pro fasilisimo ex il genuino di Penonio il quote as plico (giziano fa cantare la conzone di questo mimo, che non si qui credere, che ridicolo, merne che il mimo è personaggio solamente viceuun per eccisor il viso, e for ognatio In-scurrilità : la more is perso, che la conjone forse sopra ad uno di questi, che noi chiamiano butoni the nel for i low solin disonesti sawji per la qualità del los espicio preso per boice s'ciogliesse per di sotto molt strepitori flatte per for videre ne povera almi indecense the all cena di Trimoscione si controsse congo: ne di tal sorte mentre che mobie cose più dishonesse di guesso di Leggono in quella serie di oscenito appresso il mederimo Peponio, e si di Nevore Stello si legge in sueronio che Fere pelle confectes emitterency is cause, wironing ac feminous ad stipites deligarary inquiero incepderer. perhe non poriamo creder chelo.

Stesso Tirenno gricoronente nun annetterse questo sordiderra per accommende all'alhe sue Dishonere delicie ? angi è cosisi mile the la conjone fine d' ras qualità di mimo, per promadi che sistesfore nella consedia intitolato i caccallivi aco a: scena q a dando la busta, a cleone toueriese scrive ch'aues questi procurato l'apporto del caule des sissio o sos esquicio perche uendendist a bion merca per l'abbondanza ogn uno in quantité se ne pouve procedes acció de forsero poi sforzati per Ja qualità di esso caule, co flatti des corpo annoiare ex añorbase giudici je come la stens faceto contre Scribe) ucarersi ha se secui with pessions del puego : neria tisamis. ecco à low woods Tall'endito Findlino natorciando il resto greco perche quello non rità alcuna portice

the non sij stata ben onevicas e productes deld con inference. .. Po: chem Non hi hire ahis in your motos, que covire ofer molignes AG. Sane have inepie tibs circuledit, set to spangules. Nam et ante has tili insidio smais scis caule opiror ishem forespirity paris usuale factor . 90. Ego novi. AG. Non als to reduct the tan with wenire nuger pretio: ut qui emitis, comedatis; ac post in foro redentes redaris sudices, et usmet invicem enecets. Po. Has per regenered hor dixit Edel ad me steriorder. AG. niegua ne peochos suffri em nesore? nestesto grew silegge Tor reactor 38 ouxois e peux Andrea Dius non só per quas Laura hadune, falsamo in reced di Sithio une fine una cosa medesimo. Da questo schergo di histofane si conque Lende the il silpo, o fosevicio genero e scaccio efficacemente i flaco perische e non per alha raggione pi decco dallo scolione del de Krane naxognor di mas done, che per generar cone se detto flato performine nauseapili. Deoscarios queen ad lib 3.6-6 5 coine che il foserpicio; inflatores poris es Galeno chiasomense of lib , de

sings. medican, uend enimuero folia ex cautis ex vadix sox showie excafacione, que flanderse magis onnie essensing sure ac proinde concorne difficilia. Das ques se acittoritado addoras mi grous cravere, the il mimo o colla sibia di forespiccio, o questo pero que bocca, a bello surio forse in sonno fasespicion in modo che o sonono o scherzanso co gesti sciogherse das wente tanto pice skepitori quonto vidicoli flacti per delicio e per viso di Nevone. des che non è dispicite la credenza mentre alle oscenità di questo imperatore protección aggiongly anco questo per conprobore la sordiden di quel secolo corrotto Vai somi essenzio des suo Regnante nes qual tempo, s'anivacia ha moth per decente spettresh i florati e nelle salvozione; soleas pulsare notes une accenio suivand

Safi 6. Composite in grape is me assiste, e suessare la men deperition Dicioler molestaria in con si penimo & Stomacaro soggetto ; e di cio incoparenais ton il mostro desidero, the me ne diede il motico. ui prego jestanto corregges imbei enni e gradire il mis offetto, etc mia offerenza राया मार्थित । Extreparis wis the or someon scioquille in cense fant co The course accorde the series and ed by the contract of the contract of the the rand mand while a cres en marke alle orceritar of our moresone acrescessi and in Court of the second second comment 316, 22, 150, 160 1625 3-55 as week sended in a signer THE WAS DECEMBER FLOWER THE in anishment of the designation



Anchivehine Lanford police engloffere 4i Astur Supine Lignary limber angressore 130 Belly merima Rosysoly folis -Motora 2:000 7 not mis ejemp lane non la trouv. Bugularinginica feierati folio 9 --- 130 Buzoar minurale 3 - 107

Buzoar minurale 3 - 507

Conversaly longifolicy square up 863 - 105

Conversaly longifolicy square up 863 - 105 355 cetied scorpiosed alpine unne seguine - 129 Cruca hirsuta mantina errecta sicula Bullis foles linunts & Heliochryso Sylvesti angust jobio amily & - 209. Hormined myrem vegero pivileto montanni aux scommen filio -Mosey Cominulary fismelosey Candiby onobrichi flagullis longissiming -15 S'4viziania Alpina folio nigricanse -Sistacium may si culu folio ni gricance - 93

Polygoum mer 101 w minimus -Altern icon 192 questo d'quero nel mio estraplar ofina oron & impullie. Siderikis langifolin gladow monum 103 000 The agai his wester the Meners of the 18 Justine minimul man timel 19 The aspection evertor fl. also & 58 Tvachalin moresand julmoraria plio Tragonyanus dichammi Capite 43 Buckey to warmen of Scarabay A. A. 31 - 134 of: 4 Astracted period or gow 32 mosche, & formule odowses & pero 10> Vericonia maine 107 Piantalyin & Zodia (1) Insus de ligo d'notor course un minto con l'emplets. 147 Bures & sinilia 107

Boccon. ossevent: - Bologno 168 4:12

Mosche, e formiche odorfe l'pijd sis: 20 p:387.

Sti jusque pijan, et de d'aquent nel muque

pigue quest. 107

mirro con finesso de ringo defoccines of 22 70286

Tubil. con inscesso de rola emigrand of xi piss

Franque, e regionis con deiscible idele

Granno adjina d'Gorfica. Personair equeno

L'arifold muni Bauli os. 18 p.286°

Ja juve lo per matorio le viu médi de favante promento mono nella passe d'acontro bel mujeo ja cui un' sono otterenzioni, viracty Jambe con sigure che anno siro pro della sun mintuoso eccusione, s' che riccusori splandove un'opera di tanta farica e che caliginoso orocre r'acet quia favet rare sacet sacet.

sende the con page terminagione is in the

grantina Fallavalle

and a second the same and and and any of the second

commendate your of her seems beared the month of

Da greeto Kob 6 60 Soro to licero gontilito de 15 plane accompto con l'indice lot foccessi the per merre dem corregio fi compiace four vimis for the law auitomenso is he smoni onen la sur tottevans, che par uento non doum allert minore, nel minore la sua cognizione, e per tegran Le taude à per notare l'éjune réplicate. Kello ite 100 tamps his enless incontrollo col mio che 4 profeste manyine del quale già tamps is mein posto il numero delle tano les j'aggerelavmi la laterion. Sia la diexipita delle copie sin qualche d'orgin Lat 1 tampatore trous de diference els medern nell'incluya schola che con sua Cumi lingione io mi foloris gratile parche, de m'à couve à ommissione di numeri la faccia covergere - La parse desira della J. 107 in con donno Thinoch abound loupe douceur Semire 7: frontigicio al Lisvers intitolato - osservarioni naturalidide De Inulo Boccome Bologno 1684: ve for greater apera descrive to corpor seeders, et is per Levave a vo Herin La ovige la his porte in gine delle indice. - Dalb'onuveragione an p: 334 Jula skien opera l'icacepra VI Illim quale ha fondant per destilire che da copini della forma di deces alle Stalis -Diguesta series strobelbergero, non so in the. Jecolo, ne l'his uissuts - l'ar comprire L'open Continue VI Mone il seo buon ganio usejo i'l Boccose at esevit il sur trlent, in questite on giogno

Catologo, o miaggio

delle Vetti di felis

di sentonia Tiem Siminiaro

di sentonia Tiem Siminiaro

di sentonia Tiem Siminiaro

me sono Boranico Morasini

per il Viaggio di Girmbat

per il Viaggio di Girmbat

pelie Velle e perier ella Pipar

ne e uni mirgi ms.

Carologo, o eta delle vetti

Quemarione Bonanico Dell'Alfi nominare Veri nel Penisono de Felove Val & Santrego nell Apri Di Baso. no et Manerino simora nelli serre Comuni Panno i 706 net Mese & Agosto. Terrisono di Felore we miglia dictionse vie la Vila di Cedi: ueno pour alle vadici delle Mortagne nominore le Verin, the per assendere also più also cimo di queste si numen serre mighia di sallira vincipiando ello Vilo sopro nominera Sallo quale parrendosi si da principio aduna Qua diero edur vallone nominara vena con sallira non motocera ma di quaro miglia lunga che porra sino adalore Vila no. minaro Aone recinra do mobre cime de moni che rune arracano e si uniscono à nuelle delle voi mo con nometre. vinso e queificano come nello seguense Dicisione sara Dichiavino; Siche la suma ossessiarione qui fam Dieno allo sudeso Qua di Vena dieno allo peake ossernosi Le sequent lianze. Gelonen ov biularo folio in fevne jusquor cense (. C. S. G. Hierorium minus longius vadica rum filio nivido anguso va morum luccofton top enriano asclepidides foto B. C. Alica Sho vorundo laciniaro C.B. G. S. Makia montano la Al: Eco vomendist laciniara fort. uminum protense Carrie office: C. B. G.

Temper & Solin & Veno nel ascendare all-Vila & fore a parce inition une una Vale mejomishe Sistance in n' Danivorii ( nominato da Caston la la Bela, checalas. asto guesso osservassi. Ballamina hosa Sine Notimerangiave GB. G. Vel Berricana Jeliguoso Ad: for: Herto Tanis Marsh: S. Solanum juadugotzium facile our O. Saniul monoand roundight: maior B. G. Saniula guerrose Saxifragio vorundight: auver CB. D. Vateriano ospeconi primo (B. Cin. Chonguillo monora Duni Conis profunde lainia of fit luces Assine major scanders livere minime color of fire for Lauve of this Decides for purpose CB. S. Chameles Suoms Aconieum race mour P. B. B. Shoresophonano Sessi: Mirrhiminor CB. F. S. My whis a few porus A. for: Trakijnolos Anij Joshides sijheanius henaroflore CB. a Venravir peneaghijhor (. 03.6. Viola Denzaria poine Dad: acatia Ship coheis langinosis & B. C. ijzimachia n'higuesco minimo glador + ij simachia Liliquora himeo moior &B. C. 20: larifol: Kirwer major va mois flore pripurascente Ivan soproto the qualice porrani ser anguin sensien ella tota Wijorhis sijhiemis seminions lenitres (B. D.

Sevanium forachioi des Svanie bei Germanovum CB. G. S. Germin Parrachioi des evinum his sa foro B.D. 1. Qa. naraches of the store vaco the I vache lium montanum minimum integro acuminato oblogo Parties mollis lacini aroch (B. C. arenas processis grais senuis hainiaris C. B. E. Evisceles Jennano maior surproco . a. a. Bonniano Minor March: S. Gonniano curciara C.B. C. Bonniano lo aspino Esnica Cenzació minorijo de C.B. C. sentianello ospino angustifot mogno flore Conox uphondity fol: [B.G. S: Sphonditian a her: fob: La parhier unemour motio mangulo CB a Bonus cinicust. Triffium of sum perveum mains Cong Helesone niger sanicule folimaior B. C. S. Sanicula Semina Bellis objections major ujido St. C.O. Gvoil. Lavijonhij las sij hve sins Vulg: angusifil: [. B. C. Veronier Teverisofis pracens: for; jen: Successo monoano minor wounded glabor + singine la eviga sine served tob: i hober of existing anguing it about flus: Pinine la soxiftinge major ungels outense Ball Chamedrijs minor purio angusnift. B. C. Tenerij zuarrije Hierarium funcosum minus societor folis + Ponotido media offino cevulea ( 8. 8. Boundle cerules may no flow f. B. R. finum ivarens Abrulis exiguis 6. B. finum sighus funcione for florides sen. Saliro dello Vila & Aone a porte Sinisero che porto oblico. Jenoil orgine Dieno olla quale ornevicasi Action laright un f guadrifot: Louis ? B. L. Quera Leuis Tan Echinophor zerrio folum of sur: Chondrida hero longion ous folis nindis denonis + Parous capité vorunde comentour C. B. E. Cavous evois has incaminaveri ele uoba de la lelago corregiando per anguso senvien Com produkt sollier vourassi'il suoro nominaro da Bacsani. in gran copio acycero li due Asshoret del Tacio il Jamoss, co non Bamoso ne inoton hochi di quell'Al inouosi, e prosequendo il carino osservasi. Idetularis alieno filicis fot main et minor P.B. G. Osculari avazenis juriuna CB. a. Filoularia Pod: Drehit Colmata, 1: Velma ( hisei! Chropostur monsanum (B. B. Chinopostum Ausmacum Clas: Village, che dol viare siro alla comici de la medes moui sono serre miglio evre e drive che inc minordoli eso questo sem ve con sottor sino

Mo opano de Cerso Baiso de Cassor gosor in eminino De sono ollo mederimo noscoro le seguenti pianse Aconison Marshis Lierus juinus . B. B. Hone for so her sours s. Ant how (B. D. Aconionn Condena kionions to Consolide of organ Ba. Racin Rosio (13. Marki: Conjection reda affirment longer wresons (B. 2. officer minor stijs refurences in Provice 3. Bellis globularia fresesce as minor 6. B. Q. Acres Airicus offines alexo . (. B. b. Hierarium hordrite falle glasso vace cuciro mine (ad: Leviet sim Covono in Marshi of: + Ferren & juinen Matth: Hierarium hiveren a coulis enrum deni fores file polo: aurani + Verorico glain fuerscers (B. L. Vermia elino Logisti 1 frito song Verovica vorentis Serpitiolia B. P. Veronia min to Akkindh & Stellario ac. Per leonis Mark. Leur a penum foligs force rule zive nigniann for (B).

homecisous unbanis y si wee 6 B. a. Aklanthemun ou fot: homecitors folis minonous exincario (B. G. Schanche. hamecisons sevailifolia florides Carreis (B. P. Alles comirà della medecimo Vale Liero à ceva Ginji As tuatialla pave & Tramontano a nocio, geonzopodar reging Mark Navous Chico flow of Store: 6. B.C. Chamedis offine saxanilis CB. B. Veronico perdo ie per uiver Bilooro miror office C.B. C. Mind moneror rope lacko ofthe GB. D. a fine rascifrago any Swines Visi maior flow lures, Saniculo ofiero Suna M. Alle parte inim de Bairo o fasparo mastromien la la lorde nomiraro siel wind dryes navo spursor de somi la segue uni. Comuse Mark: S. Saniculo portare largo laciviato 6. 6. 1. Drofor olde ale more miror C.B. E. Cavoures wollis affines laparti folio [B. L! Allo pour de coro de Bairo cudero un un servier che coro. giavo ser un might o melle inciore porta na la Vale vice la Capor de Bossor che quive spremore l'Mer. es de numerous Ameri, est in luses pour elso a porte

De sero Soute Sella Brow con piciole offeres de modelle quote à viencevans le lors Casson & quirie Minsours desti wo o Palar Pagaro no sais us getaro. townshinn a finan no geliferum langt: B. D. S. Stownshinno un be hijerum a finan flor bis a lois Pone in Babe forest hum officer vorundiget: CB. C. Alive her vace a worrand museins flumme Tiens alla Jegaro o Batiro della Siameni vie aprenien con sollier objeanso ever che covra alla somità d'un hear her fors moninars but higginso de due ales: me, l'un a carro deserve et la sero a siviero, che de in of sension apravaminato con vesticos de les novos inga avvir favor got. Papareults unge Paris of lis gramines B. P. Papareulus oleo: arguinisti afier: Thomas. Satise junito afferen regens Gircanshe showers + Salice punifor aliens views vorantial inford undarever 1.6. Selise juni la dremis an justo que folio incaro C.B. G. Sollived alguanto la fimo a cave cinistro invuoin. Dovoviewo glangaginis falso B. Q. Homontoro nouvi oluve gino sassos con anos vonivore velle quoti opieriagi.

Hierariare minus moraile derdis leonis foliarico coulego? flames + Maricaria offire chamemake folis CB. D. Parteniarod sinure lasi Nacouviur produm over passon folio (B.C. I heave ineanur montanuro la saure except by folis (B. E. Thouse excount we selection offer mines vorundifol: cvoto or Thospi wearile vorandifol: goods: ir Prod (. B. + Augerrore alien Conarchifolio B. D. Augemone hour long Holobones a low glow wowind G.B. D. East of love a tro vibenza . CB. 6? Carous aginus pinosiseimus police pholes olijs in winis re elicaris: et alos floor & fliand Miguli che virde vor soco simon restitue Det wid un how wominaro il Casseros, vel quelhous Dicerdovo o Eguanto spuntaro de que casi le regués Solom afinon Buplionist C. B. C. Pulsarih flor offo CB. Q. Avernore Sifue sonis Thisis fiferonis light: afrero aux sulfarior CB. a. Sent Frigueum Camium flow luxe oflongo folio (B. a. Gramen himtun angusti for nives source his CB. C. Sevanium o funte aconin folis flor miolaces C.B. Q.

Hierarium offerme jelbrun- angusis longioribes folis got sol. Gramen parnació also cirplici do CB. O. jepevronia Mark: Can't sphoralizable faciniarisimo + Scotion afrance Seunis levis folio que 7 in Prod: (B. C.)
Scotion afrancis queix longion bus folis cuillo surpurasce.

no may no foi of Bu otooner angustifes angustisimofoto (B. 6? Tuilage affire woordight: corescers (B. D. minimo apoeti. from [B. P. Turnlogs ofin Tornosto a lalliot per la cresso cenieve alle Cira & Color in colordo alla coprinonivara aspara de Mornazion che do guarra porrevoni pigliando il canni eve a para inistro con Sallier von motte ever popos corregiand en: voli Dieno of fole la late vominata de Couse ve che veljia no dello medeamo negatareo le reguenzi Chrisanthamur officer obvorning folio metrifico B.S. joesto longs: copier himero B. E. faonsopodium alseven March: Grapholium arghentes: Wind i des folis oblong is servoris fucou nigricarea (B.C. Toripphillare aguarica nevanse fts: 6.63. 2. Tanjophyllar offerns flow numerous wormedone high Canjoshyllar ofir live 6 B. C.

Repertules folio oblogo que oronalar [. B. a! Requirely corricala ous morsan: Thurnd. Esquiento el sievo a rova de somo colordo o Guardo. La serio a ceva forse quentaro da Lasir Jonetin's one or C. B. P. Savinela monara flow colar Donaro [. B. Q. Dinguical Planer Vannonimo Setel Cologonania simil: coligitaire Apare inigoro della selle como de Eminergo des leo de don pola latin Valence Siare spunsare da Saxi Altragalis a fines saxantis ligromen fice i fabrachio d. woow ascense cenine in oh americani + Autor let ircover caron ! hirat: nivor acuri raso sti Jo purpurateense + Tiga auver magne flore C.B. C. Consolider auser removus Gironi folio Ada: Got: Cha sonium solio Hesenij inearo M. R. Checasirarum. Asser monerner equiler magro for folis orlongis B. Ochand henrier retmy dela like che errio Saller guini vironacii Emineryo del Cole Serro le ouale Tourium ofiner como preparocensão CB. a. Chiropodium ofeinen Long

fioto office luce C.B. C. Soborello ofico voruvajok C.B.a. Sedux officer of Chief liver of B. C. Soun Sedux officer himoun luceur C.B. C. Jekur afiner flow white & B. E? Chamerus pilos ofienos largol: sevoro terro peranot paperegulus alives larifoli: von cerrato & Salise algiro larifol conesce us+ A sperieles exicases . B. A. Gagurenhes verrovous primustat. Sentiavo mivor flow polito C.C. Q. judis in civer rough to sommite delle Refit educations a leure Siave de la medicina a nouver. Takierum ofiner mines saxant vuey of the minital Ranuvuly pricose i vore fol. The Gamerules vuro: coo folio mane mostre for CB. R. Parunculus easeantis aconir for laciniariscimo nigricana finaria folis l'arnoris civersis flore molece. [B.C. Sighnis a faire sumito foto granive o ciue Musus alienes lighninis foto C.B. B. Cimor des muscous lois Alare Muscoso Ociproides muscos quinil: alogo de projectos Seguiravor of ciavo la vole per il cenniera che conacta Copport delle lecora especarada una sola nominara

la Faccoro che en navo por que ma one brioci jegenson's Sanicola Forara, Correse De Valena. Le Des Valena. siante gia sopra nominaza vor con la Sollier Dalund Giava pari l'envi eve the pour offolion Coppour della Sinnens popor logor la sommità dell Alse vominare il Povolo grini ell'intorno spenisavo le seguena An Sascifrage permonto: evipuno. Papernulus ofines corniculares Cos. B. Tracket Gevanium farrelioi des Svadia dei Geomoroum flor Infolium anyenzeum ofinam pering &. C.B. E. Chamedin affire Citi flore CB. Q. Chameding's montara Jurior frutescers Son. Job? anyanala miros vorundi fol: algir CB. Par: voturdifol: minimir (. B. Evol. Meun offinen undela purparascente (B. E. Parcos offinet muliifi or longo grafe. ine monstrus un fella cardia (65.7? Saxiforgia Baccarica Bong Terminata la Vale, ex il Conolo, e La levo la somini halla caved, che viguarda sopra Aone che calardo

a quelle parce giù ger le force con nominare dies Cavonus exironisimos lacifolios phroughales for It parte unison a labardal terjo fole cerso Promon; bievarium afeinam jacet willow for iveryro flow et sin a gosso in oluni ansi Scorjoner argustifol: subserver 6.63.6. L'alquantopia o bosso in cerro Bonkerro o pare Engra lago: Cos: hijamachia Plamerenior dica Terminota da dicera una la la fone col la parderdoil la: gnivo per le moster sorde de Veno done vitornavous. ne elle Wills & los viene e workguerdo al piaroil Carriero verto Felme Jad La alla Wila de Amis solis a Wirolaro, et of Sienora, cheavinovo olatile. L'arrange quini fermandori per l'onepranire delle sequent piante Voll Surfago mejo mighto desente los lagares air

ne Sian dospo la quolle sallite revolucioni en senon rella laterale quale oriercour. Sconioun North of couleur B.O. Scorioun hior. town Trustauturale Clinic Lossopinion usterner C. D. D. Hierarian offinen lasifet interen incanun nogro fr: (. Os. b. S. Stiernium inmor boiged: Chair, Hierarium montanum latifati glabrum magico B. Troman newovour gicaran latifol: B.E. Chameboxes flow colung C.B. A. Aronimus fivering of the Chair d'ilavia monour florentis albiconiber CB. Q. End: Reground et vamour fijhis kongistibus unuonis Sestion avjences foly granine is C. B. Liver. Contrainer officer hereur mais 3: 6. B. Wood. Lies wondanun mains. Civaium fotis son hirmais florious corporais & B. E. Herrium olasson soxantisfolijs gromineis anguin n's luxerofts. I Aguitagi'a monsor jave of love Volieni folia. B. Chod.

Predo Aphore his junihor folis jaidis Ches: Ocerdo Apho. Ami edigie Panato sho main C.B. D. Avia Theophoren Vella. Alni efizie laroso fol? miror C.B. G. Amelarchier Gobein Succeigo Aprino folis ninds longion des & Sionijmakes migrinites angueri fotis 26. C. Vishijmakesmir. Scoryovero larifolir simuer CB.D. Alter linarie viggido col: for lures P.B. C? Coluted cilipuosa minor covonera . B. D. Column urgios. Piscendendo Dopo l'onercasione de lasse transe vitornoside nuous aspiaro Doppo of Parporedo che roxando la Box now copor il Conse dall alor parte vie la lia de Volstagno che nella liogo della medecime usuno I endo con roce tolion the rover in un Vallore diporti to do due ofere Sounds Dura a rave inigen nomi. note to valde Sallio et l'aler a parce de son ché 10000 alla Via d' topa toja che incominavori cev grette cor califor I grown migher Deno alla quote orcemosi. Taucus Meun Rapurantes carreters com nave che russe quisare da l'enje, a la saste exación To alla Vita & For in a luni proti i ironassi-

Minhi maior fotio Route Enouguero - sollie signore la uperficie de un Morse del. quote all olor javor colardo in un yvor Bono diquare Migho o più lungo. messo de Faggi e lini, guoliovo il modo uosto pianevo de Marcento per denvo il Nastavium a finum in frieum f. B. G. Covolomiva Vingos for Museus reviernis clauatus C.B. C. Gij copolium ides des afait miror C. B. C. Muscues dennicularus maior (. B. C. Muices autornovius C. B. C. Dulmoravia gungoro fuy. Musius capillaceus longissimes ? B. 6. Musius capis laceus cinevis colors e vamis j heis Deperdens This Museus clourtus folis Cyrresti C.O. E. Lavino Silvarini Musius s: fichen perveus incomes golevillatus + Masurs + xvvx enis covalides xvxcrus ineanus C.B.G. Museus av jovéus copilla ceus lignomen florido gracus Licher Wirig wines wharm flum miror: foliania fonciar of pinen extrem centravij miror: foliania contendo office tox + Filmbo office cigo C.B. C. Filmbo saxanilis primo So:

livees paris minimo flamme. Gijvoto vorund for Eminor 6.63. 6. Apainto s: Bobe of monor odov C. B. A. Alexania Welata Tag. avduces withoricus a trisimus policiephallus capiouls compacti cavel vorubo acuriscimis quinis armaro de surpir everanis facies ou firs CB. Q. La foligs in door vors non Agimonioids folumno. Terminaro i/Bour romasi la Cappo no nominar de Casto vi il Rone Levos. pour vell principio de la gran pianu; in the givando poude or pavid desina per un mi; gho é più disante quair al serminar l'alloctro capo della mo: pianura novasian Calude mercio. condate da pines vijhestis Muyo Mark: che point mejo de devo Caluda un yerr. - Luca ahiro Robustis Romaninighto for ways + Trigolium formum jahrson £. B. D. Brall incomo del Calude in luoco her foro Carlino a Caulos minora pura: of the CB. Q. Cardius aux: Et dem a com newster Dague che covoro jer quella pianuro

Nathus 1: Valariare minime agranice Constito mins. Quici reominata la vicolta et l'ossevuotione il avende il comino & jumo che per la cresso. Sondo viroman in Fogo, & por alla Vila & tol Lower all d'eniciai lour al pioro Loudouario re Bossanica fal convolerto trajio. Pichiavardo & von house forto mancione che delle sianos per scielté delle più vove de le mortre A spi, che se s los core copionicione e fevacionne de la reconsil such rojeoro in moth alen behi observan e Execute house so express well of his favor &. guesse 12 meonso.



Riemo Sugare la







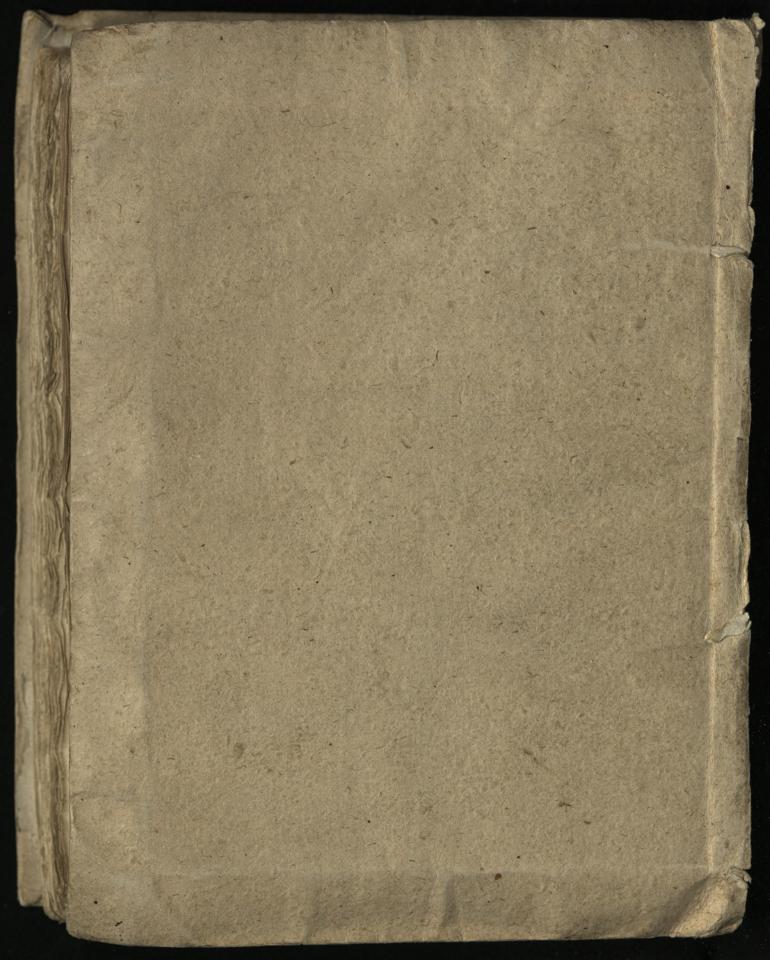